

X11.1.9. 6.1.70



# ISCRIZIONI GRECHE TRIOPEE

ORA

# BORGHESIANE

CON

VERSIONI ED OSSERVAZIONI

DΙ

ENNIO QUIRINO VISCONTI.





IN ROMA
NELLA STAMPERIA PAGLIARINI
MDCCXCIV.
COM LICENZA DE SUPERIORI.

Χρέος ἀυτις ἐγεῖραι παλαιὰν δόξαν. Pindaro Pyth. IX. 181.

#### APPROVAZIONE.

Le Osservazioni sulle celebri Iscrizioni di Exode Attico, esistenti in Villa Pinciana, siccome corrispondono pienamente al sommo credito, che per altre molte antiquarie produzioni gode a sì
giusto titolo nella Repubblica Letteraria il Ch. Autore Sig. Ennio Quirino Visconti; così nulla contengono che si opponga alla
Cattolica Fede, ed a' buoni costumi. Giudico pertanto debbano
divulgarsi colle stampe a vantaggio del Pubblico; il quale non
poco certamente deve al bel genio del munificentissimo Sig. Principe
D. Marcantonio Borghese, per la generosa cura datasi di procurargli monumenti di tanto pregio, così esattamente trascritti, ed
incisi, e dottamente illustrati.

Roma 6. Maggio 1794.



GIUSEPPE REGGI Prefetto della Bibliot. Vaticana.

# APPROVAZIONE.

Le Iscrizioni greche, colle quali arricchì il suo Triopio il celebre Erode Attico, sono state ben fortunate sopra tante altre, non solo per lo aver potuto rivedere dias luminis oras dopo più secoli; ma molto più per esser capitate alle mani di Padroni degni in ogni tempo di ciò, che v'ha di più bello e di più raro, e per avere trovati lodatori ed illustratori de' lor pregj rarissimi Uomini ornati della più eccellente dottrina. Il Sig. Ab. Ennio Quirino Visconti, che ora le comenta di nuovo dopo il lungo comentario del gran Salmasio, il fa per modo, che questo altero e sommo Critico non isdegnerebbe di dir esso le cose, che nella presente dissertazione dice l'Antiquario Romano, dottamente ed acutatamente sempre, emendando anche in assai luoghi le false lezioni di que' che lo precedettero nella pubblicazione di sì bei monumenti. În nulla poi offende egli mai, ne la Religione, ne il costume, ond'è che io giudico ben fatto, che il Reverendissimo P. Macstro del S. Palazzo consenta, che tal cosa si dia alle stampe sollecitamente.

A di 31. Maggio 1794.

GAETANO MARINI Prefetto degli Archivi secreti della S. Sede .

#### IMPRIMATUR,

Si videbitur Reverendissimo Patri Magistro Sacri Palatii Apostolici.

F. X. Pafferi Archiep. Lariffen. Vicefgerens.

IMPRIMATUR.

Fr. Th. Vincentius Pani Ord. P. Sacri Palatii Apostolici Magister.

#### TAVOLA

DEL

# CONTENUTO NEL VOLUME.

| Notizie preliminari. pag                                   | . т |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Testimonianze di celebri letterati sul pregio delle due    |     |
| Lapidi Triopee, ora Borghesiane.                           | 11  |
| Catalogo delle edizioni sinora fatte delle due Iscrizioni  |     |
| metriche Triopee.                                          | 15  |
| Testo Greco della prima Iscrizione con versione Latina     | -,  |
| ad litteram,                                               | 20  |
| Varietà di lezione delle copie sinora edite dall'originale |     |
| della prima Lapida.                                        | 24  |
| Volgarizzamento della prima Epigrafe con argomento e note  |     |
| Versione Latina metrica della medesima.                    | 29  |
| Testo Greco della seconda Iscrizione con versione Latina   |     |
| ad litteram.                                               | 32  |
| Varietà di lezione delle copie sinora edite dall'originale |     |
| della seconda lapida.                                      | 38  |
| Volgarizzamento della seconda Epigrafe con argomento       |     |
| e note.                                                    | 41  |
| Versione Latina metrica della medesima.                    | 46  |
| Osservazioni sopta il testo delle due Iscrizioni Triopee   |     |
| ora Borghesiane.                                           | 49  |
| Osservazioni sopra il testo della prima Iscrizione.        | 51  |
| Osservazioni sopra il testo della seconda Iscrizione.      | 73  |

# NOTIZIE PRELIMINARI.

Rode Attico nativo del borgo di Maratone, estratto da una famiglia Ateniese d'antichissima nobiltà, e per le sue ricchezze, e pe' suoi talenti, e pe' suoi costumi, divenne uno degli uomini più singolari dell' età sua. Nato durante ancora l'impero di Trajano, visse per sino agli ultimi anni di Marco Aurelio, o a'primi di Commodo, Filostrato che ha incominciato il secondo libro delle sue vite de Sofisti da quella d'Erode Attico, si è diffuso nel descrivercene minutamente l'indole e le avventure, non così però che molte altre notizie risguardanti lui non abbia sparse nelle vite d'altri Sofisti, e che più ancora non ce ne abbiano conservate Gellio, Luciano, Pausania, Suida, e parecchi marmi scritti, fra quali i più illustri ed abbondanti sono questi due Borghesiani, che ora nuovamente tornano a luce (a). La più parte sono state raccolte dal Salmasio, dall'Oleario, dal Tillemont, dal Fabricio, dal Burigny (b); alcune trascurate sino ad ora riprendono in queste osservazioni il loro posto.

Filostrato c'insegnava, che i maggiori d'Erode avevano esercitato più volte le supreme magistrature della republica: l'iscrizione ch'è negli acroteri dell'agora d'Atene (c), se appartiene, come

<sup>(4)</sup> Gellio Ngell-Adu, lib. 1., 1 N. L. X. X. X. L. L. L. L. Carlain in Drawmatt, Pausani his. 1., e. 1.9, 11, c. 1

<sup>(</sup>b) Salmasio nel libro che ha per foggetto queste due lecrizioni Borgheriane (non
jal in due Eurosciane, Some il agge ed Sapjal in due Eurosciane, Some il agge ed Sapjal in due Eurosciane, some il agge ed Sapgetti del qual libro si da più accurata novitai nel
catalogo delle esicioni i Oleanio nelle sue
note a l'ibitrato, si alla vita d'Erode come
al looghi cital sopro dove d'Erode par si ragiona: l'illemont Hillpire de Empresur Tom.
II. T. Astosian. A. 143. e nella Nota IV.
al medisimo Imperature: G. Alberto EubriII. T. Astosian. Call. Recatemia delle Levizionia.
Tomo XXX. in 4- Memoires sur la vie é Herotest Astissa.

io credo, ad antenati d' Erode, ci fa vedere il suo atavo, Erode anch' esso, aver coperta la carica di Legato degli Ateniesi (πρεσβεύσαντα), e il suo bisavolo Eucle quella di Pretore o Generale delle milizie di grave armatura ( εξατηγός των όπλιτων). Figlio d'Eucle era probabilmente Ipparco (Plutarco, da Suida è chiamato), al quale furono per delitto contra lo stato confiscati i beni . Attico ( non so perchè appellato Giulio Attico dal Burigny) figliuol d'Ipparco potè al principio colle larghe sostanze della moglie sostenere la rovina delle paterne fortune; quindi, per l'avventuroso ritrovamento d'uno de più doviziosi tesori che la storia abbia registrato, divenne il più ricco uom della Grecia. Questo racconto, benchè assai noto, merita esser quì ripetuto per le rare circostanze che l'accompagnarono. Il ripostiglio si trovò in una casa di Artico situata presso il teatro d'Atene. Era dunque sulla costa della rupe stessa dell' Acropoli: chi sa che il tesoro non fosse ascoso entro il sasso vivo di quella rocca. L'immensità del trovato fu cagione ad Attico più di sgomento che di letizia. Sapeva le nuove massime della giurisprudenza fiscale, e conosceva l'avidità de magistrati che governavano le provincie. Egli ne scrisse al buon Nerva, che sedeva allora al timone del mondo Romano: la risposta fu ch'ei pur ne usasse liberamente. Non tacquero perciò i sospetti nell' animo d' Artico, il quale non aveva osato esprimere determinatamente la quantità del trovato. Non l'osò neppur questa volta, replicò soltanto all'Imperatore, che quella fortuna superava ogni convenienza colla condizione d'uom privato quale egli era. Ma l'ottimo principe tornò a ripetergli, che poteva abusare ancora a sua voglia di quell'avere, ch'ei doveva solo alla sua buona fortuna. Attico ne usò, ma ne usò generosamente, in vita, ed in morte, dopo la quale Erode suo figlio divenne padrone sì delle paterne, che delle materne ricchezze.

La curiosità c'invoglia a congetturare, onde in Atene un tanto tesoro. Io per me non saprei crederlo se non un deposito, nelle guerre civili della Romana republica, e nelle proscrizioni che le seguirono, confidato da qualche ricchissimo Romano alla terra Ateniese. Qualunque ne sia stata l'origine, Erode ottenne dalla storia questo raro e magnifico elogio, che niuno meglio di lui abbia saputo usare delle ricchezze (a). Chi vuol vedere il novero delle sue liberalità verso i letterati, o verso gli indigenti; quello delle sue opere publiche, non solo in Atene, ma pet tutta la Grecia, e per l'Asia, e per l'Italia stessa, e per le isole, intraprese, e compiute; quello delle magnificenze che mostrò nelle magistrature o negli spettacoli; scorra gli allegati scrittori: noi ci tratterremo solamente su d'alcune particolarità che relative alla sua letteratura e al suo carattere morale ci faranno strada a parlare de nostri monumenti.

Egli dottissimo uomo, e mecenate de' dotti, coltivò la filosofia, ma sopra ogni altra facoltà l'eloquenza: e siccome allora i retori propriamente detti Sofisti riputavano gran pregio il parlar con facondia all'improviso sopra qualunque ricercato e specioso argomento, sembra ch' Erode, seguendo il genio degli uomini del suo tempo, avesse anch'egli in sommo pregio, ed anche superiore al suo vero, quella estemporanea facilità di parlare. Di più pare che lo stile artifizioso e retorico sino all'affettazione, il quale a quella età era subentrato alla sincera e non fucata eloquenza de' Greci oratori, talmente l'ammirazione d'Erode avesse rapita, che egli facea più caso di quegli autori viventi che la moda esaltava, che non degli antichi tanto migliori; talchè si ardiva persino di posporre Demostene a Polemone (b). La posterità ha riposti nel loro luogo tutti questi scrittori, tanto a'lor tempi ammirati, e ritornati ora quasi tutti in quella oscurità, in cui dopo una voga efimera precipitano irreparabilmente tutti coloro, che, in vece d'imitare i veri ed immutabili modelli delle lettere e delle arti, si studiano piuttosto d'appagare il genio e di riscuotere gli applausi della moltitudine.

A 2

<sup>(4)</sup> Filostrato Herodes. §, I. Apor est estadrum rabiru (vybinera.) (5) Filostrato Pelemon. §, 7. Il frammento si è detto.

L'indole trasportata e viva d'Erode, con quegli animi che l'opulenza, i talenti, e le seguaci adulazioni sogliono accrescere ne' grandi, impressero alle sue affezioni qualità sì eccessive, che sovente gli furono di non piccola amarezza cagione. Erode, le cui circostanze potean farlo risplendere nella capitale dell'impero, non tardò a trasportarvisi: l'impiego di precettore in belle lettere de' due Cesari figli adottivi d'Antonino Pio, che furono poi gli Imperatori colleghi M. Aurelio e Lucio Vero; la Romana cittadinanza che i suoi maggiori avean sortita sin dal secolo precedente, come i nomi Romani di Tiberio Claudio, ch'egli porta nelle iscrizioni, lo fanno arguire (a): la sua fama, la sua nobilrà, il suo patrimonio, gli fecero deferire in Roma il supremo onore del Consolato ordinario nell'anno 143. Questi vantaggi gli avean procurara una sposa Romana della più cospicua progenie, cui richiamava dalle stesse favolose origini della gente Giulia, cioè da Enea, e da' Trojani. Fu questa Annia Regilla, sorella di Appio Annio Atilio Bradua, che fu poi Console l'anno 160. Un cenno nel v. 3. della seconda epigrafe, e il parlarsi, e in quel monumento e in una colonna bilingue del museo Capitolino, delle possessioni a lei proprie, ci persuadono che la condizione di lei fosse del pari grandiosa nelle fortune che nella prosapia. Avea già dati ad Erode quartro bambini, due maschi e due femmine, non senza averne perduto uno di ciascun sesso, ed era grave della quinta prole, quando nel mese ottavo disperse il feto, e ne perì. Lo spirito violento d'Erode, e'l dolor della perdita, reser credibile a Bradua un racconto, che incolpava di questa morte lo stesso marito. Nel bollore dell' afflizione non ristette egli dal chiamare suo cognato in giudizio, per farlo reo della uccision della moglie: ma non avendo potuto provare abbastanza ciò ch'egli asseriva, Erode ne andò assoluto. La calunnia, non facile ad estinguersi, quando si apprende a nomi illustri, non tacque perciò nel volgo; ebbe solo qualche forza a smentirla il lutto stravagante ed eccessivo ch' Erode

<sup>(</sup>a) Vedansi le iscriz. arrecate dal Giorgi nelle sue note al Pagi Crit, Baron. ad A. 143. (al 145.)

mostrò di quella perdita e per lungo tempo. Egli a purgarsi da sì nera taccia non omise nemmeno i più temuti mezzi della pagana superstizione. Dedicò alle divinità Eleusine (Cerere e Proserpina), nel sacrario e ne' misterj più venerati dalla gentilità, tutti i giojelli della estinta consorte (a). Il publico si ritrasse dal pensare ch'egli volesse sfidar così le vendette degli Iddii. Da ciò nasce una congettura, che per la stessa ragione abbia Erode alle medesime Dee consecrato anche i predi, e le possessioni suburbane di Annia Regilla. I documenti di tale opinione chiedono d'esser discussi più accuratamente, siccome quelli che ci conducono più d'appresso a ricercare il motivo delle nostre iscrizioni.

Il non aver la più parte rettamente letto ed interpretato il v. 49. della seconda aveva fatto ignari gli espositori di queste lapidi, che i campi, dove il pago Triopeo, il tempio di Cerere, e di Faustina, il suolo a Minerva e a Nemesi consecrato, e la vicina villa d'Erode eran posti, appartenevano alle possessioni di Regilla stessa. Ciò ne vien confermato dalla colonna Capitolina le cui iscrizioni son le seguenti :

> ΑΝΝΙΑ ΒΗΓΙΛΛΑ ΗΡαιΔΟΥ ΓΥΝΗ ΤΟΦαιC THE OIKIAC TINOC TAY ΤΑΤΑΧωΡΙΑΓΕΓΟΝΑΝ

ANNIA REGILLA HERODIS VXOR LVMEN DOMVS CVIVS HAEC PRAEDIA FVERVNT (b)

Nè varrebbe opporre che questo monumento fu trovato a S. Eusebio sull' Esquilino. La colonna sin da' tempi di Massenzio era

<sup>(</sup>a) Filostrato Herodes. §. 8. (b) Montfaucon Diar. Ital. pag. 125. Fabretti Inscript. cap. V. pag. 413.

stata tolta dalla sua primiera situazione per segnare il VII. miglio di qualche via consolare, facilmente dell'Appia stessa: ce lo manifesta l'iscrizione incisa al contrario delle due riportate, e dalla parte opposta. Si trovò forse poi in qualche possessione appartenente alla basilica dove nel passato secolo si osser-vava, sinchè il genio di quel restitutore dell'antiquaria, il Cardinale Alessandro Albani, ne arricchì la sua collezione, che poi divenne la Capitolina.

Questi predi di Regilla dovevano estendersi per molta contrada, giacchè comprendevano un Pago o picciol borgo detto Triopio pieno di abitatori, onde l'epiteto di Ospitale (a), de'campi di grano, delle vigne, degli oliveti, delle praterie. Del nome di Triopio dato a quel borgo parlerò nelle osservazioni: ora dalle nostre lapidi si fa palese, che v'era un tempio dedicato a Cerere ed a Faustina Giuniore sotto il titolo di nuova Cerere, che v'era un campo sepolerale recinto e dedicato a Minerva e a Nemesi, dove si vietava sotterrare alcuno che alla discendenza di Erode non appartenesse: heredem externum non sequebatur: finalmente un altro campo, o bosco sacro a Cerere, a Proserpina, ed a Regilla stessa divenuta già una Eroina, del quale ci dan notizia le colonne Farnesiane. Quel monumento singolarissimo, benchè più volte edito (b), è degno d'esser quì riprodotto: fu il primo che dal Triopio sia venuto alla luce sin dal principio del secolo decimo sesto, donde passò negli Orti Farnesi, e il primo che del Triopio ne abbia fornito qualche notizia. Ne soggiungo l'intero testo come conducentissimo alla intelligenza di tutto l'opuscolo.

Ουδενί θεμιτόν μετακινήσαι έκ τ $\tilde{\mathbf{u}}$  Τριοπί $\tilde{\mathbf{u}}$  ό ές  $\tilde{\mathbf{v}}$  έπὶ τ $\tilde{\mathbf{u}}$  τρίτ $\tilde{\mathbf{u}}$  έν τ $\tilde{\eta}$  όδ $\tilde{\mathbf{u}}$  τη Αππία Ηρώδα άγρ $\tilde{\mathbf{u}}$  τα λά $\tilde{\mathbf{u}}$  κυίσον τ $\tilde{\mathbf{u}}$  κινήσαντι .

Μάρτυς δαίμων ή ἐνοδία χαὶ οἱ κλονες Δήμητρος χαὶ Κόρης ανάθημα χαὶ χθονίων θεῶν χαὶ ( Ρηγίλλης forse dec supplirsi ).

 <sup>(</sup>a) Iseriz, I. v. 5. σδίμοι ανόμο φιλέξεσον Τμό (b) Gius, Scaligero ad Enseb, pag. 210. Grut.
 (c) Gius, Scaligero ad Enseb, pag. 210. Grut.

4(7)

Nemini fas transferre ex Triopio, quod est ad tertium in via Appia in Herodis agro: non enim bonum moventi.

Testis dea vialis et columnae, Cereris, et Proserpinae donarium,

et Manium deorum, et (Regillae).

Il marmo di queste colonne è il Caristio degli antichi, ora cipollino verde, che si estraeva dalle cave di Negroponte, le cui città erano state risarcite e giovate da Erode Artico (a). Da queste apprendiamo che il Triopio era al terzo miglio della via Appia, situato nelle possessioni d'Erode; che presso v'etano i campi consecrati a Cerere e ad altre deità: ma che il Triopio fosse un borgo abitato, prima delle iscrizioni Borghesiane non potevamo sospettarlo. Queste due preziose memorie, e per l'eleganza della Greca poesia nella quale sono stese, e per le curiose ed anzi uniche erudizioni che ci conservano, han meritato negli ultimi due secoli frequente attenzione da dotti uomini, come nelle testimonianze allegate appresso potrà osservarsi. Una di esse contiene in 39. vetsi la dedicazione d'un campo sepolcrale nel Triopio alle dee Attiche Minerva, e Nemesi; e questa fu trovata la prima: la seconda allude alla consecrazione del simulacro di Regilla nel tempio Triopeo di Cerere e di Faustina. Questa seconda ha prefisso in genitivo il nome di Marcello, del quale darò miglior conto nelle osservazioni. Son due grandi pietre alte palmi cinque e mezzo ciascuna, larghe, la seconda palmi due e mezzo circa, l'altra solamente un palmo e tre quarti, grosse intotno alle oncie otto con qualche differenza fra l'una e l'altra. I lor caratteri, non del tutto uguali, e maggiori nella seconda che nella prima, sono alti circa i tre minuti. Le loro estremità superiori, come dal rame accuratissimo che se ne aggiunge vien dimostrato, son tagliate quasi a guisa de merli delle antiche fortificazioni con due corni lateralmente e in mezzo una punta triangolare. Le tavole son marmo Greco di quella specie che gli scalpellini chiaman cipolla bianco, del quale ho fatta in altri luoghi menzione, dimostrando sulle traccie del valentissi-

<sup>(</sup>a) Filostrato , Herodes . §. 5.

mo naturalista Sig. Dolemieu, che desso era il Pentelico degli antichi (a). Le nostre lapidi ne forniscono un' altra prova non aspettata, poichè ricaviamo da Filostrato e da Pausania, che le cave di questo marmo, nella storia delle Greche arti famoso, appartenevano in proprietà ad Erode, e ch' egli nel fabbricarne lo Stadio Panatenaico le avea quasi essurite (b). Ne costrui pur anco il Circo Delfico per comodo de' giuochi Pizi, e del più bello avea fatto uso per molte sculture. I Quintilj che presiedettero alla Grecia à tempi d'Erode, e ch'ebber seco lui qualche nimistà, il ripresero perchè di tanti oscuri suoi favoriti diffondesse i simulacri marmorei per tutte le ville dell' Attica, al che rispondeva Erode con qualche alterigia, non essere affar loro s'egli sprecava i suoi sassi (c).

Il marmo delle nostre epigrafi, come non dovendo servire a scultura, è del più venoso e di grana men sottile, la quale viene interrotta da alcuni strati durissimi che i marmorari chiamano calcedonia. L'incisor delle lettere, quando gli ha incontrati, gli ha lasciati senza intaglio, come dal primo verso della seconda iscrizione può formarsene idea, dov' è restato fra 'l II, e l' O della voce NOTI un intervallo vuoto. Siccome la qualità differente degli strati di queste pietre cede con varietà alla corrosione e alle ingiurie degli agenti estrinseci, così la superficie n'è restata affetta dove più e dove meno. Le iscrizioni uscirono dalla terra al principio del passato secolo, e sotto il pontificato di Paolo V.; la prima poco innanzi all'anno 1607, nel quale comparve alle stampe, la seconda circa dieci anni appresso. Cristoforo Puteano (o du Puits) viaggiatore Francese (d) era presente allo scavo che si faceva poco oltre al secondo miglio della via Appia, quando fu trovata la prima: egli ne mandò copia a Parigi, onde potè dal Morelli e dal Casaubono publicarsi. La seconda fu trascritta subito dopo il discoprimento dal dottissimo Gesuita Sirmondo che ne fe

copia al Salmasio (a): il Cardinale Scipione Borghese fondatore della Villa Pinciana, e nipote di Paolo V. convien dire che ne facesse acquisto, giacchè in questo nobilissimo suburbano si videro tosto collocate. Affisse per lungo tempo nel fondo d'un viale nel recinto detto delle Prospettive, troppo in alto per esser lette, e con troppo scarsa decorazione per essere osservate, la munificenza del Sig. Principe Don Marco Antonio Borghese, sul rapporto dello stato e de' pregj del monumento, le fece in più degno modo e più comodo collocate. Ora le due iscrizioni sono inserite nelle fronti di due grandi are quadrilatere, accompagnate ne' fianchi da due versioni metriche, una Latina, l' altra Italiana: la prima è quasi interamente la Salmasiana; nella seconda ho procurato io medesimo d'esprimere in un sol verso volgare ciascun verso Greco: nel lato posteriore si è iscritta la seguente memoria:

HERODIS. ATTICI
ET. ANNIAE. REGILLAE
MONVMENTA. GRAECA
A. DVOBVS. INDE. SAECVLIS
APPIA. VIA. E. TRIOPIO. ERVTA
ET PRAESTANTIVM. INGENIORVM
LVCVBRATIONIBVS. INLVSTRIA
DENVO. TRIBVS. LINGVIS. LOQVENTIA
EX. ABDITIS: LOCIS
IN. CELEBRIOREM. TRANSLATA. SVNT

#### A. clo locclxxxxiil

Le due are son poste dinnanzi ad un tempio marmoreo di elegantissima architettura, sostenuto da gran colonne di granito bianco Tebaico, quasi fosse quello che nel Triopio era stato eretto

(a) Vedansi qui appresso le Testimonianze IV. 3.

da Erode a onor di Cerere e di Faustina (a). Nè a ciò son restate le cure del Sig. Principe, il quale conoscendo bene quanto care a'letterati di tutta Europa riuscirebbero queste singolari iscrizioni esibite con quella accuratezza, la quale non vuol separarsi dall'antiquaria, ne ha comandata questa edizione, addossandomene l'onorevole incarico al che, siccome io meglio posso, procuro intanto di soddisfare.

(a) Se pe dà il disegno inciso con perfetta rassomiglianza nel frontispizio.

### ♦(11)♦ TESTIMONIANZE

DI CELEBRI LETTERATI SUL PREGIO DELLE DUE LAPIDI TRIOPEE

#### ORA BORGHESIANE.

I.

#### ISACCO CASAUBONO.

Nelle sue Note alla prima Iscrizione in principio.

L'Ximium vetustatis monumentum istud Roma nuper accepit senator amplissimus ac praestantissimus Jacobus Gillotus, missu viri exquisita eruditione atque humanitate praediti Christophori Putcani Claudii filii Parisiensis. Fuerat autem, ut scribebat idem Putteanus, ante paucos dies ad urbem in Via Appia inventum, ac praesente se terra crutum.

II.

#### GIUSEPPE SCALIGERO.

Nelle sue Epistole Lib. II. Ep. 140. al Casaubono.

1. Heri praestantissimam Herodis inscriptionem accepi. Noli quaerere, an placuerit, quum partim a praestantia ingenii tui, partim ab ipsa inscriptione etiam admiratio accesserit.

Ivi lib. IV. Ep. 431. al Grutero.

2. An Graecam inscriptionem nobilissimam, nuper non longe Roma effossam videris, scire aveo.

III.

#### DAVIDE HOESCHELIO.

Nelle Epistole Gudiane num. 106. al Meursio.

 Herodis inscriptionem a te versam habeo e tuo autographo, atque ut Casaubonus noster edidit, unde minus de Glossariensi laboraram editione, ad quam negabant quidquam accessisse. 2. Poco più sotto fa menzione » MS. hujus epigraphes ad nobilissimum nostrum Marcum Velserum missi.

#### IV.

#### CLAUDIO SALMASIO.

Nella sua lettera a Niccolò Rigalzio, nella quale gli dirige il libro in 4º. edito a Parigi dal Drouart scritto da lui medesimo sulle due iscrizioni d'Erode.

1. Scito me longe maximam cepisse ex illus inscriptionis lectione voluptatem (intende della seconda). Nam praeter ipisus caminis summam elegantiam, et mere Atticum saporem, ac rerum aliquot antiquarum cognitionem, quam hine tantum non aliunde liceat haurire, non mediocriter etiam illo nomine mihi placuit, quod meam veterem de Herode Attico conjecturam... verissimam esse plane confirmaverit.

## E al principio delle note alla prima.

 Egregium ac praeclarum vetustatis monumentum, et quo nobilius atque illustrius aliud non habet luculentus ille veterum inscriptionum thesaurus summo labore mirabilique industria a Grutero nostro viro elarissimo collectus.

## E al principio delle note alla seconda Epigrafe.

3. Illustre sane utrumque vetustatis monumentum. Nec parum interfuit reipublicae litterariae utrumque ad nos salvum pervenisse, cum propter versuum elegantiam, tum multarum rerum notitiam, quae aliunde sciri non poterant. Debetur autem haec ἐπτγραφη doctissimo viro Jacobo Syrmundo, qui cam Roma attulit ad ipsum marmor a se descriptam. V.

#### BERNARDO MONTFAUCON.

Palaeographiae Graecae Lib. II. pag. 140. ed. Parisiensis 1708. f.

Erat enim Villa Triopia multis inscriptionibus nobilitata, exquibus non paucae supersunt, nempe insignis illa, quae hodie in Villa Burghesiana visitur, eruditis Claudii Salmasii exercitationibus illustrata, et a Jacobo Sponio in Miscellancis denuo cusa.

#### VI.

#### Monsignor Fabretti.

Inscript. cap. V. n. 355.

Celeberrimus ille lapis sexaginta linearum (è la seconda lapida) in hortis Pinciis Burghesiis adservatus.

#### VII.

#### Burigny.

Memoires sur la Vie d'Herodes Atticus. Academie des Inscriptions et belles Lettres Tom. XXX. in 4. pag. 1. alla pag. 25.

Il nous reste presentement a parler des deux fameuses inscriptions d'Herode et de Regille; &c.

Parlano inoltre di queste nobilissime Iscrizioni, il Fabricio Bibl. Graeca Lib. III. cap. XVII. §. ult. pag. 450. del secondo tomo nella edizione Hamburgese del 1708., e pag. 813. del terzo nella nuova edizione del Sig. Harles. In quel paragrafo il Fabricio enumera le da lui conosciute edizioni di quelle epigrafi, e il nuovo editore ne accresce, e ne corregge il catalogo. Noi lo diamo quì appresso più particolarizzato, e completo. Sarebbe poi cosa vana, e difficile, il volere annoverare tutti que l'eterati, che ne loro scritit han fatro menzione di questi marmi, come per esempio il Seldeno de Synedriis Hebraeorum. Lib. III. cap. XIII. pag. 269. il Ruperto Ep. 34. ad Reines. pag. 205. il Velseto Ep. 34. e 35. all' Hoeschelio, il qual Velsero anche prima di Salmasio avea sospettato d'Erode Artico.

#### \$(15)\*

# CATALOGO

DELLE

#### EDIZIONI SINORA FATTE

DELLE DUE

#### ISCRIZIONI METRICHE TRIOPEE.

Articolo estratto dalla Biblioteca Greca di G. A. Fabricio, secondo l'ultima edizione d'Hamburgo 1793. Tom. III. pag. 813. che corrisponde alla pag. 450. del Tomo II. della seconda Edizione parimenti d'Hamburgo 1708.

5. XV. (XVIII.) Paucis quoque hoc loco memoranda est duplex inscriptio vetus Graeca, a Salmasio cum Dosiade et aliorum mainyvoist illustrata versione, et doctissimo commentario, quem Crenius in Museo secundo prelis iterum subjecit. Prima illarum, versibus XXXIX. hexametris constans, continet consecrationem templi in agro Herodis (non regis, ut visum Casaubono, Baremioque, et Jo. Fabricio Tom. V. bibl. pag. 223., sed Attici, rhetoris, quod jam Velsero suboluerat in epist. 34 et 35. ad Hoeschelium) Triopio factam. Columellas binas, eodem in loco positas, publicarunt, in praeclaro Inscriptionum opere pag. XXVII. Janus Gruterus, et Bernard. de Montfaucon in Palaeographia Graeca pag. 135. et 141. (a) Verum istam, quam dixi, inscriptionem, Roma per Christoph. Puteanum Lutetiam ad Jacobum Gissotum (b) transmissam,

(a) Nelle edizioni precedenti avea qul l'autore preso un equivoco : poiché parlando della prima liscrizione illustrata dal Casaubono sogglungeva: base in opere lascriptienum primus I assus Gruterus cédieras e quel correzione non essendo notata qui dal Sigi-Haries convien crederia totta dalle Schetaries. del Fabrizio medesimo. Peraltro l'origine dell'equivoco era in quelle espressioni ambigue del Salmazio recate sopra fralle testimonianze n. IV. 2.

(b) Dovez scriversi Gillotum. Vedansi le testimonianze. B. I.

vulgavit primus Isaacus Casaubonus (a) emendavitque, et versione ac notis illustratam dedit ad calcem commentarii de satyrica poësi Paris. 1609. 8. Tho. Crenius iterum cum Casauboni commentario de satyrica poësi curavit recudi in Museo philologico et historico primo, Lugd. Bat. 1699. 8. Post Casaubonum typis impressam Moëlleris fratribus dedicavit Mart. Baremius (Rupert. epist. 34. ad Reines. pag. 205.) (b) Felicius expedivit Salmasius, qui alteram quoque inscriptionem addidit, exposuitque, descriptam Romae et adlatam inde a Jac. Sirmondo, qua versibus hexametris LIX. continetur dedicatio statuae Regillae, quae Herodis Attici coniux fuit, factae a nescio quo Marcello. Paris. 1619. 4. [ Mich. Maittairei notae in duas Herodis inscriptiones ex Is. Casaubono et Cl. Salmasio magnam partem excerptae pag. 174. 180. ad miscellanea Graecorum aliquot scriptorum carmina Londini 1722. 4. Conf. Dav. Hoeschelii epist. in Gudianis pag. 191. Jac. Sponii miscell. pag. 322. seq. (ubi latina Petri Arcadii (c) versio addita cum ejusdem notis), Jac. Manilli descriptionem villae Burghesiae pag. 48. seq. tom. VII. thesauri Italiae parte IV.

# EDIZIONI

#### 'NEL LORO ORDINE CRONOLOGICO.

QUELLE ALLE QUALI È PREMESSO ASTERISCO NON SONO STATE ANNOVERATE DAL FABRICIO.

\* I. La prima delle due Iscrizioni fu edita in Greco da Federigo Morelli con versione latina metrica a Parigi l'anno 1607. in 4°, unitamente ad alcuni epigrammi scelti dalla Greca Antologia, e tradotti in versi Latini dal medesimo letterato. Maittaire. Annal. Typogr. Tom. III. Part. II. pag. 851.

<sup>(</sup>a) Clò è falso; l'avea già data il Morelli, (b) Questo periodo manca alle altre edizioni, come può vedersi qui appresso al N. L. (c) Correggasi Arcadius.

II. La stessa colle note del Casaubono, Parigi 1609. in fine della seconda edizione dell'opera dello stesso de satyrica poesi.

III. Sopra nelle testimonianze n. III. 1. si raccoglie dalla lettera dell' Hocschelio notizia d'una edizione Glossariense della medesima prima iscrizione, la quale dovrebbe precedere la publicazione della seconda fatta dal Salmasio nel 1619. Non m'è ti-uscito di vederla, nè saprei che cosa intendesse l' Hocschelio per Glossariense. Forse dovrà leggersi Glessariense, e sarà questa una latinizzazione alquanto affettata di Copenhaguen. Vado congetturando, che sia la stessa dedicata da Martino Baremio a' fratelli Moelleri, che trovo nell'articolo recato di sopra dell'ultima edizione del Fabricio, ma senza nota d'anno, o di luogo; solamente avvertendosi esser questa una ripetizione della Casauboniana, quale ci descrive appunto Hoeschelio la sua Glossariense. Chi potesse consultar la lettera di Ruperto a Reinesio, citata ivi dal Fabricio, sarebbe probabilmente in grado di rimovere tale inecretezza.

IV. Tutte e due le Iscrizioni, la prima per la quarta volta, la seconda per la prima, furono edite col comento di Salmasio dal Drouatt a Parigi l'anno 1619. in 4. Vi sono aggiunte le sposizioni del medesimo insigne uomo sull'ara di Dosiade, e su' poemetti di Simmia, e di Teocrito dello stesso genere.

• V. Sono state edite tutte e due nella descrizione della villa Borghese di Giacomo Manilli, Roma 1650. 8, con versione latina ad litteram; nè saprei dire se peggio copiate, o tradotte.

VI. Giacomo Spon nelle sue Miscellanea eruditae antiquitatis, Lugduni 1680: 4º. alla Sez. X. n. XII. ha publicate di nuovo, e con qualche maggior correzione, queste due lapidi, secondo la copia di Pietro Arcudio, che vi ha aggiunto la sua versione ed alcune poche note.

VII. Tommaso Crenio nel suo Museum philologicum primum. Lugd. Bat. 1699. 8°. al n. IV. ha data la prima colle osservazioni del Casaubono, del quale vi ha inserito tutto il trattato de satyrica poesi.

<sup>\*</sup> O piuttosto Gosslariense da Gosslar o Goslar.

VIII. E nel suo Museum philologicum secundum. Ivi 1700. ha riportate di nuovo al n. I. tutte e due l'epigrafi con note estratte dal Comento Salmasiano.

\* IX. Il Montelatici nella sua Descrizione della villa Borghese stampata in Roma l'anno 1700. 8°, le ha ripetute, secondo la versione, e lezione di Pietro Arcudio, ma senza le sue brevi note.

X. Trovansi nella Descrizione del Manilli citata al n. 5. tradotra in latino, e ristampara nel Tesoro Rerum Italicarum Tom. VIII. p. IV.

XI. Le ha inserite il Maittaire nella sua collezione intitolata Miscellanea Graccorum aliquot scriptorum carmina: Londta 1723, in 4°. colle versioni metriche, Morelliana della prima, Salmasiana d'ambedue, e con note, parte cavate da quelle di Casaubono, e di Salmasio, parte tutte sue.

\* XII. Nel secondo volume de supplementi di Poleno a Tesori Greviano, e Gronoviano, si ha ristampato per intero il libro di Salmasio riferito al n. IV.

\* XIII. E nel Tomo I. del supplemento medesimo ritrovansi nelle Miscellanee di Spon, ivi ripetute, e rradotre in larino.

\* XIV. Finalmenre le due iscrizioni con alcune brevi note compariscon di nuovo nella preziosa raccolta conosciura col titolo di Analecta di Ric. Fr. Filippo Brunck, vol. II. pag. 300. e segg. Argentina 1773. 8°. e delle Emendaçioni p. 198.

D'una traduzione latina fatta da Meursio della prima epigrafe si parla nel luogo d'Hoeschelio (testimonianze. n. III.), come anche d'un'altro apografo mandatone al Velsero.

Un apografo MS. diligentissimamente correttone da Luca Holsrenio esiste nelle Schede Barberine. Anche di questo esibisco il confronto nella varietà della lezione.

# CONSECRATIO SAEPTI

PAGVM TRIOPIVM

IN PRAEDIIS

HERODIS ATTICI.

# INSCRIPTIO GRAECA

Π στνί Αθηναων επιήρανε, Τριτογένεια,
Ητ' επί εργα βροτών όραας, Ραμνιστίας Ούπι,
Γείτονες αγχίθυροι Ροίμιας εκατοντοπόλοιο,
Πίονα \* διὶ καὶ τούδε, θεα, τιμιστιτε χώρον,
Δημον Δηιώοιο φιλόξεντον Τριόπαο,
Τόφρα κε καὶ Τριόπεια \* εν αθανιστοισι λέγησθον.
Ως δ' ότε \* χαὶ Ραμνιστια καὶ ευριχόροις ες Αθηκας
Ηλθετε, διώματα πατρός εργγδιόποιο λιπίσσα,,
Ως τήνδε ρώεσθε πολυσάφυλον κατ' άλωψν,

10 Λήια τε καχύων, καὶ δένδρεα βοτρυσέντα, Λεμμόνων τε κόμας ἀπαλοτρεφθεων ἐφέκισσαι. Τιμι γὰρ Ηρώδης ἱερὴν ἀνά γαῖαν ἔπκε, Τὴν ὅσσπν περὶ τάχος ἐὐτροχον ἐκεφάνωται, Ανδράσιν ὀψιγόνοισιν ἀχινήτην καὶ ἄσυλον

15 Εμμεναι . ή δ' \* ἐπεί ὁι ἐξ αθανάτοιο καρήνει Σμερδαλέον σείσασα λόφον κατένευσεν Αθήνη , Μή τω νήποινον βώλον μίαν ἢ ἔνα λάαν Οχλίσσαι · ἐπεὶ ἐ Μοιρέων ἀτρᾶες ἀνάγκαι Ος κε θεῶν ἐδέσσιν ἀλιτροσύνην \* ἀναθείη .

20 Κλύτε περικτίονες, καὶ γείτονες αγροιώται · Ιερός ἔτος ὁ χώρος, ακίνητοι δέ θέαιναι,

5

v.4 MEIONA Lapidis scriptura. v.15 ENIOI · v.6 ENAGANATOICAAETHCOON. v.19 ANAGHH

V.7 OCOTE.

I.

#### VERSIO AD LITTERAM

V eneranda Athenarum praeses, Minerva Tritonia, Et quae opera hominum inspectas, Rhamnusias Opi, Vicinae suburbanae Romae centum portas habentis, Uberem, agite, hunc, o deae, honoretis locum, Paqum Cerealis hospitalem Triopae, Ut, et Triopeae inter immortales dicamini. Quo modo vero, quum et Rhammuntem et amplas Athenas Venistis, aedibus Patris grandișoni relictis, Ita hanc properate uvis abundantem ad vineam; Et campos segetum, et arbores racemosas, Pratorumque comas teneras herbas alentium consectantes. Vobis enim sacram Herodes terram dicavit, Tantam quanta muro circum currente saepta est, Hominibus posteris immobilem, atque inviolabilem Futuram. Quoniam vero ipsi immortali capite Horribilem quatiens cristam adnuit Minerva, Ne cui liceat impune glebam unam, vel unum lapidem Movere, namque Parcarum haud spernendae necessitates, Si quis deorum delubris iniuriam intulerit. 20 Audite, accolae, et vicini agricolae, Sacer hic locus, immobiles autem deae,

# \$ ( 22 ) 4

Καὶ πολυτίμητοι , καὶ ὑποσχᾶν ἔας έτοῖμαι. Μηδέ τις ἠμερίδων ὅρχας , πὲν ἄλσεα δένδρεων , Η ποίην χιλῷ ἐυαλδέῖ χλωρά θέσαν ,

25 Δμωῦ \* κυανέκ Αἴδος ρῆξειε μακέλλα, Σῆμα νέον τευζων, ηὰ πρότερον κεραίζων. Οὐ θέμις ἀμοὶ νέκυσσι βαλάν ἱρόχδονα βώλον, Πληὰ ὅ κεν ἄιματος ἤσι χεί \* ἐκχνοις ἐσσαμένοιο · Κάνοις δ' ἐκ αθέμιςον · ἐπὰ τιμάορος \* ἵςωρ.

30 Καὶ γαὶρ Αθηναίη τε Εριχθόνιον βασιλῆα Νηῷ \* ἐγκατέθηκε, συνέςιον ἔμμενω [ρῶν. Εἰ δέ τῷ ἄκλυτα ταῦτα, χαὶ ἐκ ἐπιπεθσετω ἀυτοῖς, Αλλὶ ἀποτιμώσα, μη οἱ νήτιτα γένητα; Αλλα μιι ἀπρὸρατος Νέμεσις, χαὶ \* ῥέμβος ἀλασωρ

35 Τίσονται, ςυγεριν δε κυλινδήσα κακότητα · Ουδε γαρ τόριμον Τριόπεω μένο Αλοιλέαο Ωναθ ὅτε ναὸν Δημιήτερος ἐξαλαπαξεν. Τῷ ਜτοι ποινιν καὶ ἐπωνυμίνν \* αλάσθαι Χώρυ, μι \* τις ἔπηται ἔπι \* Τριόπειος Ερινός ·

 v.25
 ΔΜΩΗΝ \*
 v.34
 POMBOC

 v.28
 ΕΚΤΕΝΟC
 v.38
 ΑΛΩΑΘΑΙ

 v.29
 ΕСΤΩΡ
 v.39
 ΜΗΤΟΙ

 v.31
 ΕΝΚΑΤΕΘΗΚΕ
 ΤΡΟΙΕΙΟC

Et valde honorabiles, et praebere aures paratae.

Nequis etiam vinearum ordines, aut nemora arborum,

Aut herbam humore bene nutriente virescentem et crescentem.

25 Famula nigri Orci ascia pessumdet, Sepulcrum novum condens, aut vetus turbans: Non est fas mortuis inicere terram diis sacram, Praeterquam illi, qui sit consanguineus atque e posteritate eius, qui dicavit:

Illis vero haud nefas; ultor enim deus est conscius.

30 Namque et Minerva Erichthonium regem In templo reposuit, ut contubernalis esset sacrorum. Si cui vero non audita haec, et non obediet illis, Sed despiciet, non illi hoc sine poena redeat; Sed ipsum repentina Nemesis, et qui vagatur vindex daemon,

35 Punient; infestam vero semper volvet aerumnam:
Neque enim generosam Triopae vim Aeolidae
Iuvit novale Cereris diripuisse:
Idcirco sane poenam, et titulum veremini
Loci, ne qua sequatur Triopea Erinnys.

#### ♣(24)÷

#### VARIETA' DI LEZIONI

DELLE COPIE SINORA EDITE
DALL'ORIGINALE DELLA PRIMA LAPIDA
PROVENIENTI

PARTE DA ERRORI PARTE DA CONGETTURE.

- A significa l'apografo di Pietro Arcudio edito nelle Miscellanec di Sponio, e nella Villa Borghese del Montelatici.
- B. indica la lezione abbracciata dal Brunck ne'suoi Analecta.
- C. la lezione d'Isacco Casaubono.
- H. quella di Luca Holstenio secondo l'apografo MS, della Biblioteca Barberina.
- M. la lezione dell'edizione del Maittaire.
- S. la Salmasiana.
- Dell'esemplare del Manilli, come di troppo scorretto, non vuolsi avere considerazione.
  - V. 1 Αθηνάιων. A.
    - ἐπιείρανε . C. S. M.
    - 2 opáns. C. exáns vel xdns, vel xdis S. exáns. B.
    - 3 ἐκατονταπύλοιο. C. S. B. ex correctione.
    - 4 θεας. A.
    - 6 ἀνέγησθο. Α. άθανάτοισι λέγησθον. C. S. ex correctione.
    - 9 πολυςα'φιλον . C. S. Μ.
    - 13 deest C.
    - 14 οψυγόνοισιν. C. S. A, Μ.
    - 16 οἴσασα . Α. σάσασα C. Μ.
    - 17 μή τοι . A. νοίποινον . C.
    - ατρείς. C. S. ατρείσσαν άναγκαι. Α. ατερ είσιν.

C. ex coniectura. ἀτρῆες S. ex coniectura, quod sequitur B. ε superscriptum vidit H.

 αὐαθήπ. C. S. A. M. ἀναθείπ S. ex correctione, quem sequutus B.

21 ακίνητοί τε . Β. χόρος . C.

23 π έν. C. B. Μ. έναλσεα S. ές άλσεα C. ex correctione . δένδεων . Omnes .

24 χλωρανθέκσαν C. ex coniectura.

25 ρήξιε. C. S. Α. πήξαε. C. ex coniectura. δμοήν. C. δμωή μακέλλα Hoeschelius & S. ex coniectura. μακέλλα H. μακελλαν ceteri.

26 κεραίξων . C. S. A. M, in notis .

28 ἔγγενος έσσαμένο C. A. ἔγγονος omnes reliqui praeter Η. έσαμένοιο S. ex coniectura.

29 κάνοις δ' εἰκ ἀθέμις ον parenthesibus includit B. είς ωρ S. ex coniectura. H, tamquam ex lapide. είς ωρ Β. ex correctione.

30 Αθηναΐα . Α.

περὶ χθόνιον. Omnes, etiam Η. περί οἱ χθόνιον. S. ex
coniectura . παρά οἱ corrigebat Β.

31 έγκατέθηκε. Omnes.

32 ἐπιπευσεταμ. S. B. ex coniectura.
ἀυτὸν C. S. ἀυτῶν. A. H.

34 ρέμβος. Hoeschelius ex coniectura.

36 Αλολίδεω . C. S. M. ex conjectura .

38 ngi deest A.

λάσασθα. C. S. A. M. αλέασθαι. ex correctione.

 Τριόπειος Η. tamquam ex lapide. Εριννίς . Μ. Β.

# ARGOMENTO

DELLA PRIMA

# ISCRIZIONE.

Nvoca Erode le due Attiche divinità Minerva e Nemesi , perchè onorino e frequentino questo sacro luogo nel borgo denominato da Triope cultor di Cerere [1-11]: luogo lor consecrato da Erode medesimo, e cinto attorno di muraglia, perchè intatto e inviolabile rimanesse; tantopiù che supponendo aver le dive accettata questa consecrazione, senza la taccia e le pene de' sacrileghi, non era più lecito ad alcuno di spogliarlo o di sconvolgerlo [12-19]. Si dirige poi agli abitatori del Pago, e de' vicini suburbj, e delle campagne, intimando loro, che non osino turbare la religione di quel distretto per farvi sepoleri; che ciò non lice ad alcuno, se non a' discendenti del dedicante; che solo allora il vindice nume il permette: così Erittonio o Eretteo Ateniese fu sepolto nel tempio medesimo di Minerva [20-31]. Che se alcuno, o non pon mente a queste ammonizioni, o le disprezza, non potrà egli sottrarsi alla persecuzione di Nemesi e delle ultrici vaganti divinità [32-35]: e come a Triope Tessalo costò caro aver violato il campo di Cerere, così il nome stesso di questo luogo Triopeo una punizione minaccia a' suoi devastatori non diversa dalla pena di Triope [ 36. al fine ] .

# VOLGARIZZAMENTO

DELLA

# PRIMA EPIGRAFE.

D'Atene inclita Dea, Tritonia Palla; E tu che de mortai riguardi all' opre, Nemesi, alla gran Roma ambe vicine; Dive, onorate questo suol che il nome

- 5 Ha da Tríope Argivo, ospital borgo, Onde vi chiami il ciel Dive Triopée: E quale un dì, Ramnunte e l'ampia Atene Vaghe pur d'abitar, lasciaste Olimpo, Correte in queste ville a far dimora,
- 10 Fra i vitiferi campi, e i molli prati, E gli alberi che fan sostegno all'uve. Questo è il suolo ch' Erode a voi consacra, L'Attico Erode, e muro intorno il cinge. In tutti i tempi inviolato, intatto,
- 15 Fia, poichè il dono ne accettò Minerva, Scosso il cimier sulla divina fronte: Talchè, se alcun ne involi o sasso, o gleba,

D 2

v. 3. ella gran Roma ambe elcine. ) Le colonne Exarciane pongeon il Tropio al terzo miglio della via Appia.

5. Ha da Trippe Angrou, optical borgo)
Triope Re d'Argo figituolo di Piraso e padre di Pegaso, diverno dal Triope Tesalo di cui si paria ne veni 36 e seggi. Siccome Pegaso (dai nome del genitore rei del paria del primi a propagar per la Grecial culto di Cerrere coal Brode che afettava di conciliare un apparenza di remotissima anchichi à questi suoi monumen-

ti, come da caratteri delle menzionate colonne si manifesta a, ha da Triope padee di Pegaso denominato questo borgo che si trovava nelle sue possessioni. Per distinquerio, egli lo chiama Triope Cercale, io per maggior chiarezza l'ho appellato Triope Argivo.

7. Nemesi, dea della giustizia e della fortuna, era particolarmente venerata in Ramnunte borgo dell' Attica, siccome in Atene Minerva: quindi Minerva è la Dea d'Atene, Ramnusia è Nemesi. Lui seguirà l'ultrice ira de Fati, Che a sacrileghi fur sempre nimici.

20 De' vicin campi abitatori, udite: E'sacro il luogo; inviolabil sono Le Dive, e ad udir pronte, e d'onor degne. Nè alcun sull'erbe, o su'boschetti ameni,

O sulle colte viti, alzar la scure 25 Osi, la scure di Pluton ministra, Per opra sepoleral: che sovra estinto Sparger si niega questa sacra terra, Se con chi consecrolla il sangue e'l nome Comun non abbia: allora sol Minerva

30 Il concede, Minerva che d'Erétteo
Nel suo tempio divin la spoglia accolse.
Che se alcun le minaccie non ascolta,
Nè vi pon mente pur; guai! che a punirlo
Nemesi veglia, e la vagante Erinni,

35 E trarrà sempre in duol l'odiata vita. Tríope non si allegrò la mano audace D'avet potta nel campo a Cerer sacro. Or d'esempio vi sia la pena, e 'l nome, Che non colea voi pur la stessa Erinni.

24. alcar la seure... di Pluton ministra.) Era un istromento di coloro che cavavano i sepoleri detti propriamente Fossori, ed avea insieme da un lato figura di zappa, dall'altro di seura, chiamayan da l'altria esti.

tro di scure i chiamavasi da'latini attiu.
23. Come Erittonio, o Fertteo Re d'Atene potè nel tempio di Minerva Poliade esque tempio arricchito e celebrato; così i discendenti d'Enote Attico, chi' è il dedicatore di questo sacro campo, vi potranno esser sepolti.

36. e segg. Triope Testalo diverso dall' Argivo nomissal av 5,0 come altri mitologi, insegnano il figlio di lui Frisittone, acendo violato un ascri luogo di Cerret: ne fu punito secondo la favoia con una fame te i esta estata del regiona del accesso del celebrato del marco del proposito del con quel dell'attro, ond'ebbe denominazione il Triopio, d'atterrire col romnettare la crispo con la composito del regiona del secondo di compo del regiona del regiona del secondo di compo del regiona del regiona del secondo di compo del regiona del regiona del regiona del secondo del regiona del regiona del regiona del compo del regiona del regiona del regiona del secondo del regiona del regiona del regiona del secondo del regiona del reg

#### VERSIO METRICA.

() Bona Athenarum praeses Tritonia virgo, Cuique hominum curae res sunt, Rhamnusias Vpi, (1) Vrbem adspectantes (2), quae stat centum inclyta portis; Hunc et vos celebrate locum pinguem ubere glebae, 5 Dictum Deoi Triopae de nomine pagum; Ut notae hine sitis, Triopeia numina, divae. Ac velut Actaeas si quando invisitis arces Et Rhamnuntem, alto delapsae vertice caeli; Sic, divae, huc properate, haec consita vitibus arva, 10 Et laetas segetes, et amicta arbusta racemis Lustrantes, mollique virentia gramine prata. Vobis Herodes tellurem hanc rite (3) sacravit, Quanta patet circum muri vallata corona. Usque vel ad seros mansura intacta nepotes. 15 Sic namque horrificas divino vertice cristas Concutiens, visa est nutu adsensisse Minerva: Non glebam hinc ulli lapidemve impune movendum; Nec Parcae faciles, aut illi parcere promtae Qui divûm sanctas violaverit impius aedes. 20 Auribus accipite haec , vicina et rustica pubes ; Hic sacer est locus, et divae non sede movendae, Multa (4) coli dignae, atque aures adhibere paratae.

(1) Quaeque hominum facta inspectas Rhamunisias Opi: ovveto Quaeque hominum male facta agitas Rhamunisis Opi: (2) La versione di Salmasio ha Drbis vicinae: l' ho cangiata per tor via l' equivoco della seconda parola. (3) dicavit ha in vece l'edizione di Maittaire.

manutar opri Sono varietà proposte dallo stesso Salmasio, nella prima si rende più espressamente la voce épées, nella seconda l'altra "Adesg, fralle qualt egli esita.

<sup>(3)</sup> dicavit ha in vece l'edizione di Maittaire.
(4) L'edizione di Maittaire ci dà usque coli
dignae, ma l'originale di Drouare ha multa coli dignae, più da vicino al Greco ToAvriunto.

Dispositas ne quis vites, arbustave laeta, Et late irrigui viridantem graminis herbam,

25 Audeat orcivo fodiens exscindere rastro, Sive novum statuat , vetus evertatve sepulcrum. Luce nefas cassum sacra circumdare terra, Ni trahat ex illo genus, hanc qui condidit aedem; Olli quippe licet: (5) namque est dea conscia, carum

30 Corpus Erichthonii sacra quae Cecropis arce Depositum olim divorum sociavit honori. Hace si audita neget sibi quis , neque scire laboret, Insuper aut habeat , non impunitus abibit. Hunc cita sed Nemesis , atque irrequietus Alastor

35 Tristibus urgebunt tali pro crimine poenis.
Nec Triopam quondam, cui sanguinis Acolus auctor,
Juvit, sacratum Cereri temerasse novale.
Quisquis eris, poenamque loci, nomenque memento
Ut sugias, ne te Triopea sequatur Erinnys.

(5) La falsa lezione seguita qui dal Salmasio gli era stato motivo di tradur così questo verso e i due seguenti: Olli quippe licet: testis vindexque, Minervae Numine praepositus nigri regnator Averni, Et templo, et pariter sacrorum acceptus bonore.

# DEDICATIO SIMVLACRI REGILLAE HERODIS VXORIS IN CERERIS ET FAVSTINAE

A D

TRIOPIV M.

II.

#### INSCRIPTIO GRAECA

# ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ.

Δεῦρ ἴτε, Θυβριαδες, νηδυ ποτί τόνδε, γυναῖχες, Ρηγίλλης ἔδος ἄμφι θυόσχοα ίρα φέςυσαι. Η δὲ πολυκτεάνων μὲν ἔην ἐξ Αίνεαδάων, Αγχίσεω κλυτόν αἶμα καὶ Ιδαίης Αφροδίτης.

- Γήματο δ' ἐς Μαραθώνα. θεαὶ δέ μιν ἐρακιώνας Τίσσιν, Δπώ τε νέη, Δπώ τε παλαμί, Τῆσί πες ἱερὸν εἶδος ἐῦζώνοιο γυναμιός Αγκεται. ἀυτη δὲ μεθ ἤρφήναι νένασαι Εν μακάρων νήσοισιν, ἵνα Κρόνος ἐμβασιλεύει.
- 10 Τέτο γαρ αντ' αγαθοῖο νόυ εκληχεν αποινον. Ως οί Ζεὺς ψατερρι οδυρόμενοι παρακοίπιν Γήρα ἐι αζαλέω χήρη περικείμενοι ἐυνη΄. Οὔνεκα οί παβας μεν αμύμονος ἐκ μεγαροιο Αρπιμα Κλωθώες απρεκθραντο μέλαμνα.
- 15 Ημίσεας πλεόνων δοιωδέτι παίδε λιπέσθην Νηπιάχω, άγνω τε κακών, έτι πάμπαν άπυζοω Οἴην σφιν νηλής κατά μητέρα πότμος έμαρψε, Πρίν περ γεραίρης μεγήμενα ήλακάτησι. Τῷ δὲ Ζεύς ἐπίπον οδυρομείνο ἀκόρητον,
  - 20 Καὶ βασιλεύς Διὶ πατρὶ φυὰν καὶ μῆτιν ἐοικώς Ζεύς μὲν ἐς Ωκεανὸν θαλερὴν ἔςκιλε γυναῖκα, Αὔρησι ζεφύροιο κομίζεμεν Ηλυσίησιν.

II.

#### VERSIO AD LITTERAM

#### MARCELLI.

Huc adeste Tiberinides ad templum mulieres, Regillae ad simulacrum suffimenta sacra ferentes. Ea quidem opulentissimis erat ex Aeneadis, Anchisae inclytus sanguis, et Idaeae Veneris:

Nupta venit Marathona: divae autem ipsam caelestes
Honorant, Ceres nova, & Ceres prisca,
Quibus sacra effigies formosae mulieris
Dicata est. Ipsa vero cum heroius habitat
In beatorum insulies ubi Saturus regnat;

Hos enim prohona mente sortina est munus.

Hoc enim pro bona mente sortita est munus; Ira illius Iuppiter miseratus est lugentem coniugem Senecta in arida viduo incumbentem lecto; Quoniam illi liberos egregia e domo Rapaces Parcae abstulerunt atrae;

Infantes, malorum inscii, adhuc prorsus ignari Qualem illis saevum Fatum matrem rapuerit, Antequam ad seniles accedent colos. Illi porro Iuppiter, solatim deflenti inexplebile,

Et Imperator, Jovi Patri specie et consilio similis; Iuppiter quidem ad Oceanum floridam misit uxorem Zephyri deferendam Elysiis auris; Αὐταρ ὁ ἀςερόεντα περὶ σφυρὰ παιδὶ πέδιλα  $\Delta$ ῶκεν ἔχειν, τὰ λέγεσι καὶ Ερμάωνα φορῆναι,

- 25 Ημος ὅτ Αἰνεἰαν πολέμω ἐξῆγεν Αχαιῶν, Νύκτα δια δικορεξιίν · ὁ δὲ ὁι περὶ ποστὶ σαωτὴρ Παμφανόων ἐνέκετο \* σελιναίης κύκλος ἀυγῆς. Τον δὲ καὶ Αἰνεαδαι ποτ \* ἐνεβρά/ψαντο πεδίλω,, Υιάτνι Αὐσονίων \* ἐυηγενέεστι γεράα.
- 30 Οὔ μιν \* ὀνόσσηται, κοὰ Κεκροπίδην περ ἐόντα, Τυροπνῶν ἀξχαῖον ἐπισφύριον γέρας \* ἀνδρών, Ερσης ἐκγεγαῶτα κοὰ Ερμέω, ἀ ἐπεὸν δὴ Κρηυζ \* Ηρωδεω πρόγονος Θησηιαδαο. Τένεκα τιμήσε κοὰ ἐπώνυμος, ῆ μὲν ἀνασσαν
- 35 Ες βελήν ἀγέρεσθαι, ἵνα πρωτόθρονες έδραι.
  Ελλαδι δ' ἔτε γέος βασιλεύτερος, ἐτ ἔτι φωνήν,
  Ηρώδεω · γλώσσαν δέ τε μιν καλέματι Αθηνέων.
  Η δὲ χαὶ ἀυτή περ καλλίσφυρος Αἰνειώνη,
  Καὶ Γανυμηδέη, καὶ Δαρδάνιον γέος ἤην
- 40 Τρωὸς Εριχθονίδαο . σὐ δ΄, \* ἀ φίλον , ίερὰ ῥέξαι, Καὶ θύσαι \* θυέων ἀταφ ἐκ ἀἐκοντος ἀνάγκι \* Εἰ δέ \* τι ἐυσεβέεσσι καὶ ἡρωων ἀλεγίζενν . Οὐ μέν \* γαρ θνητή, ἀταρ ὐδὸ ἐβανα τέτυαται . Τένεκεν ἔτε νεών ἱερὸν λάχεν, ἔτ ἔτι τύμβον ,
- 45 Οὐδὲ γέρα θνητοῖς, ἀταρ ἐδὲ θεοῖσιν ὅμοια.
  Σῆμα μέν οἱ νηῷ ἵκελου δήμω ἐν Αθηνης.
  Υυχὴ δὲ σχῆπτρον Ραδαμανθύος ἀμφιπολέψα.

 v.27. CEA... CRTRAO...
 v.33. KHPTX

 v.28. IO.. ENEPPA\$ANTO
 v.40. AI®LAON

 v.29..... CON... HTENEECCI
 v.41. TOI

 v.30. O. OCCHTAI
 v.43. METTAP

V.31. TEPAC

At is stellatos circum talos puero calceos Dedit habendos, quos ajunt et Mercurium gestasse, Tum quum Aeneam ex bello eduxit Achivorum Noctem per tenebrosam. Illi vero circum pedes salutifer

Resplendens inerat Lunaris luminis orbis. Hunc olim Aeneadae adsuerunt calceo, Filiis Ausonum nobilibus honoris signum.

30 Non eum vituperaverint, etsi Cecropidam, Antiqua talaria, Tyrrhenorum ornamentum virorum, Quum Hersa prognatus sit et Mercurio, siquidem vere Ceryx Herodis Thesidae progenitor. Propterea honoratus, et Consul ordinarius, ut regium

35 Ad Senatum se conferat, ubi princeps locus. In Graecia porro neque genere nobilior, neque eloquentia quisquam

Herode, quem et linguam vocant Athenarum. Illa vero et ipsa pulcra Aeneae neptis,

Et Ganymedea, et Dardanium genus erat

40 Troïs Erichthonidae. Tu autem, si libet, sacra facito, Et hostias mactato: verum inviti non est opus sacris, Sed si quis piis hominibus amor curam heroum gerere:

Neque enim mortalis, at neque dea est: Idcirco neque templum sacrum sortita est, neque sepulcrum,

45 Neque honores mortalibus, at neque diis similes. Monumentum quidem ipsi templi instar Athenis est, Anima vero circa sceptrum Rhadamanthi versatur; Τύτο δὲ Φαυςίνη κεχαεισμένον ής οι άγαλμα Δήμφ ἔνι Τριόπεω, ἵνα δι πάρος ἐυρέες ἀγεδι,

50 Καὶ χορὸς ἡμερίδων, καὶ ἐλαμίκντες ἄρεραι.
Οὐ μέν ἀτιμήσκε θεὰ βασίλαα γυναμκῶν
Αμφίπολον γεράων ἔμεναι καὶ ὅπάονα νύμφην.
Οὐδέ γαρ ἰφιγένακα ἐὐθρονος ἰσχέαρα,
Οὐδ Ἐρσην γοργῶπις ἀπητίμησεν Αθήμη.

55 Οὐδέ μιν πρώησι παλαιήσιν μεδέωσα Καίσαρος ιφόμισιο παρόψεται διμπνια μήτηρ Ες χορόν έρχομέπην προτεριών πιμθεών, Η λάχεν Ηλυσήσει χοροσασίησιν ανάσσειν, Αὐτή τ', \* Αλκιμήνη τε, μάκαιρά τε Καδμειώνη.

v. 59. ATTHIT

Hoc autem Faustinae gratum locatum est simulacrum Iu pago Triopae, ubi illi prius ampli erant campi, Et ordo vitium, et olivis consiti agri.

Et ordo vitium, et olivis consiti agri.
Nec spernet dea regina feminarum
Famulam ipsi honorum esse, et sequacem nympham:
Neque enim Iphigeniam pulcrum tenens solium Diana,
Neque Hersen terribiles habens oculos despexit Minerva:

55 Neque Regillam ipsam heroïnis antiquis imperans Caesaris magnanimi parvi pendet alma mater Ad chorum adventantem priscarum semidearum, Cui contigit Elysiis choreis praeesse, Ipsi, et Alcmenae, et beatae Cadmeidi.

# ◆(38)◆

### VARIETA DI LEZIONI

DELLE COPIE SINORA EDITE

DALL' ORIGINALE DELLA SECONDA LAPIDA

PROVENIENTI

PARTE DA ERRORI PARTE DA CONGETTURE.

- ι Θυμβριάδες. Β.
- 2 θυοσκόον. S. ex conjectura.
- 3 ποκυκτεάνων. S. ένη . A.
- 4 хантог агиа. А.
- 5 es. S. M. B.
- 6 τίμεσιν . Α.
- 8 αγχάται. Α.
- 9 εμβασιλένα. Omnes tamquam ex marmore.
- 10 άληκεν. Α.
- 12 περιχείμενον. S.
- 13 αμύμονας . S. M. B.
- 15 πλεονοη . A. λίπεσθον . A.
- 17 σφιν νηδης. S. M. σφιν νηλης ceteri tamquam ex marmore.
- 18 γεςαίησι. S. πλακάτηισι. A. πλακάτησιν. Β.
- 20 ouo105. S. M. B.
- 22 aupnioi. H. tamquam ex marmore,
- 23 ἀυτὰ . S. M.
- 26 δηοφερήν. Α.
- 27 κυκλο...ρο. S. M. Α. σεληναίης κυίκλος αίγλης S. reposuit ex coniectura, quem sequutus B.
- 28 παρενερβάψαντο. S. M. B. παρενεγράψαντο. A.
- 29 ηγένεσσι. Μ. σύμβολον Αὐσονίοισιν ευγενέεσσι γεραιόν. S.

ex coniectura, quam sequitur. B.

30 S. posponit 31:

Θυρσηνών S. M. Τυρρηνών. Η.

- 31 οὐ... οσσάτα, S. οὐ.οσσητα, M. οὐ... οσσητα, At οὐ μιν.
  οσσητα, H. ἢ. omissum apud S. & M. ως μιν εκόσμησε.
  S. reponit ex coniectura, quam ceteri servant.
- 32 ἐργαδότα. S. M. ἐργαδότα. A. ἐκγεγαῶτα S. corrigebat, quem sequuntur ceteri. κα ἐτεον. S. sed tamen correctum in κ.
- 33 Κήρυξ. Omnes, praeter Η. Θησηϊαδάω sphalma operarum apud S. in quo offendit M.
- 34 ανασσα . S. M.
- 35 eis S. M. B. ei. A.
- 36 . φονήν . S. M. heic interpungunt omnes, praeter A.
- 37 Αθηναίων. S. M. Αθήναι. B. ex coniectura, ut videtur.
- 39 einv. S. quod tamen corrigit in nev & sequuntur ceteri.
- 40 Εριχθονίδεω. S. ex coniectura quam adripuit B.

  Οὐ δι φιλον. S. M. A. H. ὧ δη φίλου S. ex ingenio,
  item B.
- 41 ουέων . A. haec vox deest apud M.
- 42 είδεται. B. ex ingenio intulit.
- 43 με γάρ. S. M. μέν γάρ. A. tamquam ex marmore.
- 45 θητοῖς. S. M. όλλοια . A.
- 46 νέω ἴκελον. S. A. Αθήναις . A.
- 47 αμοιπολεύα. Α.
- 48 Pauselm . S.
- δήμω . S. Τρισπέω S. M. νάοι πάρος S. M. ναθ corrigit.
   S. & sequitar B.
- 50 ἐπαίνεντες. A.

- 51 θεα. Omnes praeter H.
- 54 απητίμασεν . S. M.
- 55 ήρωμησι . S. M. ήρωμνισι . Α. παλαιήσι . S. M. B.
- 58 κλυσίησι . Α.
- 59 αυτής. S. Μ. ἀυτή γ'. Η. ἀυτή τ'. Α. ἀυτή γ'. S. coniicit
  & B. probat.

# **♦**(41)**♦**

# ARGOMENTO

#### DELLA SECONDA

#### EPIGRAFE.

Nvita il poeta le donne Romane al tempio delle due Cereri, l'antica, sorella di Giove, e la novella, ch' è Faustina Minore già morta e deificata, per onorarvi con sagrifizi la memoria e'l simulacro d'Annia Regilla dedicato in quel tempio a quelle divinità [ 1, 2-6, 7 ]. Quindi prende occasione di tesser le lodi di Regilla dalla bellezza [v. 7.], dalla nobiltà, e dal costume [v. 3. v. 10.]. Ella discendeva dagli Eneadi e perciò da Venere: ella in premio della sua virtuosa vita è stata trasportata dopo la morte nel regno di Saturno alle isole de' Beati [v. 8-10]. Questo favor degli Iddii verso Regilla si doveva anche in parte alla compassione ch'ebbe Giove pel consorte di lei Erode, rimaso vedovo nella sua età senile con due piccioli figli, de'quattro che Regilla gliene avea dati . L' imperatore [ Marco Aurelio ] , che rassembra a Giove nel sembiante e nel consiglio, a consolazione d'Erode medesimo, ha conceduto al figliuol di lui [Attico], benchè in età fanciullesca i calzari Patrizi e Senatori, decorati d'un segno a foggia di mezza luna. Quinci si distende sull'origine di questa insegna che ripete da Mercurio, il quale con un lunato splendore a' calzari fece scorta al fuggitivo Enea. Da lui s'introdusse il costume che presso gli antichi Itali da sì fatti borzacchini i nobili si distinguessero [19-39]. Previene quindi l'objezione che potrebbe trarsi dall'essere il fanciullo Attico d'origine Ateniese, e perciò convenirgli poco le decorazioni dell'Ausonia nobiltà. La schiatta d' Erode si deriva da Mercurio stesso che mostrò quella insegna. Da lui e da Erse nacque Ceríce da cui la stirpe d'Erode proviene: stirpe tanto nella Grecia onorata quanto l'eloquenza d'Erode stesso, che perciò lingua d'Atene e re fu denominato della favella [29-38]. Inoltre madre di Attico fu Regilla, il cui sangue era quello stesso d'Enea istitutore di tal distintivo; congiunta perciò a tutti gli antichi eroi della famiglia di Dardano, e vera discendenza di semidei [38-40]. Quindi è lecito onorarla di sagrifizj, come le pie persone costumano verso gli eroi; perchè se ella non è dea, è però una eroina, e se non i divini, gli onori eroici almeno le si convengono [41-46]. Il suo sepolero in Atene rassembra ad un tempio; l'anima è nelle beate sedi sotto la cura di Radamanto, e la memoria ha culto nel Triopio dov'erano già i suoi campi, e dove la sua statua è dedicata a Faustina [47-50]. Ella è collocata quì come una ninfa seguace appresso alla sua dea: mentre l'ombra per l'Eliso vagando siegue colà la madre di M. Aurelio Domizia Calvilla, che dirige e governa in compagnia d'Alcmena e della figlia di Cadmo il coro delle estinte eroine [50-59].

.II.

# VOLGARIZZAMENTO

DELLA

#### SECONDA EPIGRAFE.

 ${f F}$ iglie del Tebro, al bel tempio movete, E di Regilla al simulacro incensi Recate; a lei che pur d'Enea discende, Di Venere e d'Anchise inclito sangue. Fu sposa in Maratone, e fanle onore

- Cerere antica, e Cerere novella. Sorge quì sacra a lor sua bella imago: Essa è poi là nell'Isola felice Fra l'eroine, ove Saturno ha seggio .
- 10 Questa mercede a'suoi santi costumi Diè Giove, e'l mosser del marito i pianti Che preme in trista età vedovo letto. I figli a lui dalle superbe case Tolse la nera man di Parca avara
- 15 In parte, e solo a due non fu maligna, Che ancora infanti, e della vita ignari, Non san qual madre lor rapisse il Fato Pria di volgerne al fuso i freddi giorni. Ebber di lui pietà Giove, ed Augusto

v. 4. Suppone quì il poeta che Regilla discendesse da Enea, e perciò da Venere, forse perchè gli antenati di lei avevano imparentato colla gente Giulia che vantava questa famosa origine.

5. Erode Attico era nativo del borgo o De-

imitazione del santuario di Cerere Pelasgitide

mo di Maratone.

6. Siccome il Triopio era così detto ad

in Argo, v' era perciò un tempio di Cercre, dove ancora si venerava, col titolo di Cerere novella, Paustina Giuniore moglie deli' Imperator Marco Aurelio poc'anzi estinta. 9. Saturno si dicea regnare nelle isole Fortunate, dove alcuni mitologi si fingevan l'Eli-

so e la dimora de beati dopo la morte. 19. Augusto) M. Aurelio Antonino detto il Filosofo.

20 Che nell'opre e nel volto a Giove è pari. Giove da un venticel dell' Qceáno Fe'agli Elisi varcar la cara donna; 'Cesare al figlio i borzacchin stellati Diè; quai Mercurio un dì calzar fu visto,

25 Allor che d'Ilio, e dalle fiamme Argive Il pio Trojan sottrasse: il lunar cerchio Gli fu al bujo sentier lume, e salute. Ouindi d'Anchise i nobili nepoti Cinsero il piè della lunata insegna.

30 Ma degli Ausoni eroi l'avito fregio Non perciò a lui si disdirà che Atene Discender vide di Mercurio e d'Erse. Se è ver che di Cerice Erode è prole, Erode del cui nome alteri i Fasti

35 Vanno, e presiede nel regal Senato: Prosapia più gentil Grecia non vanta, · Stil più facondo, e lingua sua lo appella; E anch'essa pur l'Enéade leggiadra Di Ganimede e Dardano era stirpe,

40 E di Troe, e d'Eritton. Di onor divini Vuoi farla degna? il fa: nessun ti stringe: Pietate è ben dar culto all'eroine. Ch'essa non fu mortale, e non fu Dea, Ond'è che non ha tempio, e non ha tomba,

45 Nè sepolerali, nè divini onori. Suo monumento a tempio rassomiglia

23. Di questi calcei patrizi o senatori si tocca a'cuna cosa nell' argomento: più diffusamente se ne parla nelle osservazioni . L' Imperatore avea concesso al fanciullo Attico figliuol d'Erode un tal distintivo di nobiltà senatoria, del quale il porta ritesse una mitologica provenienza, che da questo solo monumento abbiamo appresa.

32. Cerice figliuolo d'Erse una delle Cecropidi, e di Mercurio, si avea per ceppo

della stirpe d' Erode. 34. Erode Attico fu Console ordinario l'anno di Cristó 143.: era uomo coltissimo, e di gran riputazione nella oratoria.

28. I Trojani della stirpe di Dardano posson contarsi fragli antenati di Regilla, se è vero ch'ella discenda da finea. Regilla è perciò una eroina, essendo, come vuol la favola. Giove il padre di Dardano, e Venere la madre d'Enea-46. Credesi che nell' Odéo d' Atene, fabColà in Atene: Radamanto accoglie L'alma, e Faustina ha il simulacro in guardia Qui di Triope nel borgo, ove le viti, 50 E gli ulivi fean lieti i campi suoi. Non può la regia donna, anzi la Diva, Sprezzar Regilla su cultrice e ancella; Che ne Palla o Diana ebbero a schivo La mesta Ifigenia, la candid Erse.

55 Nè fia che dalle prische semidee L'alma madre di Cesare l'escluda, Ella che impera all'croine antique, E condottiera è dell'Elisie danze, In compagnia di Sémele, e d'Alemena.

brica sontuosissima ristorata, anzi rinnovata, da Erode Attico in onor di Regilla, venisse ella sepolta.

47. Radamanto era il giudice o governatore delle isole de Beati, ove credevasi avere in moglie Alcmena, la madre di Ercole, nominata perciò nel v. 59. fralle semidee che nell'Eliso presiedono alle eroine.

49. Questi predi erano già propri di Regilla stessa. 53. Regilla è una eroina addetta ad una Dea celeste e sua seguace, come Ifigenia

lo fu con Diana, Erse con Minerva, sacerdotesse ambedue di quelle Dec.

56. Questa è Domízia Calvilla madre di M. Aurelio; la quale avendo finito di vivere quando suo figlio era per anco in condizione privata, non era suta per la solenne consecrazione riposta dal Senato fraile Dec celesti; quindi il poeta ce la rappresenta nell' Eliso fraile primarie croine.

59. La figlia di Cadmo accennata qui può esser anche Autónoe, che fu moglie d'Aristeo.

# VERSIO METRICA.

#### MARCELLI

Te agite, o Latiae, templum hoc celebrate, puellae, Regillae circum effigiem sacra rite ferentes, Hacc crat Aeneadum de sanguine creta potentum, Anchisac Venerisque Idaeae clara propago;

f Nupta tamen Marathone fuit; dilecta deabus Caelicolis, magnae Cereri, Ceterique minori, Sacra quibus stat fimineae sub imagine formae: Ipsa locum sed habet veteres heroïdas inter, Insulae ubi florent Saturno rege beatae.

10 Hacc illi morum atque piae data praemia mentis, Conjugis et luctum sic Juppiter ipse levavit Macrentis viduum extrema jam actate cubile; Et sibi, quod dulces, praestantia pignora, natos Lanificae harpyiae nigrae rapuere sorores,

15 Dimidium numero ex omni: modo bina relicta, Parva, ignara malorum, et adhuc heu! nescia qualem Absulerit matrem sibi inexorabilis Orcus, Ante colus serae explesset quam fila senectae. Huic seni sine sine dedit solatia luctus

20 Juppiter, atque Jovi par mente et corpore princeps.
Juppiter Oceano uxorem post funeră misit
Elysii Zephyri portandam mollibus auris.
At princeps lunata pedum dat vincula nato:
Oualia Mercurius quondam gestasse putatur,

25 Quum slamma Aeneam, belloque eduxit Achivûm Per noctem : at multa cum luce salutifer illi Circulus haerebat pedibus, lunae aemulus orbi: Quem talo adsutum mox nexuit Aeneadum gens, Nobilibus clarum Ausoniis insigne futurum.

30 Cecropidem quamvis, Graiaque ab gente profectum, Hunc talare decus Tuscorum exornat avorum Mercurio atque Herse genitum; si creditur olim Ceryx Herodis Thesidae sanguinis auctor. Ille et honoratos inscribit nomine fastos,

35 In domino sedes primas tenet ille Senatu; Nec quemquam Hellas habet genere eloquiove priorem Herode: hinc illum linguam vocitavit Athenarum. Atque haec pulcra quidem, quam conspicis, Aeneone, Et Ganymedeo sata sanguine, Dardanioque

40 Trois Erichthonidae. Cui sacrificare voluntas, Sacrificet: nec enim invitum dare tura necesse est: Sed si cui heroum cura est non temnere cultum. Nec mortalis enim, sed nec dea jure putanda est. Nec templum illa quidem, sed nec sortita sepulcrum:

45 Non hominum, sed nec divûm mereatur honores. Par templo moles huic surgit in urbe Minervae, Ast anima in regno Rhadamanthi laeta vagatur. In pago Triopae Faustinae haec grata locatur Effigies; heic olim illi sua pinguia rura,

50 Ordine ubi positae vites, oleaeque feraces. Nec dea femineae dux et regina catervae Abnuet hanc nympham sacris sibi adesse ministram; Spreta sagittiferae nec enim Iphigenia Dianae,

v. 34. Sic et bonoratus, sic nomine dignus babetur: Olli quippe datum domini partem esse se-

Net quemquam Hellas babet genere eloquiove priorem :

Hine illum linguam vocitant Herodis Athenae .

Siccome qui la version di Salmasio dava un senso erroneo, è convenuto allontanarsene, sostituendo invece di questi versi gli altri che si leggon nel testo. . V. 49. latis templum praetexitur agris, La falsa lezione del verso Greco, avea for-

Caesia non Hersen est aspernata Minerva.

55 Nec quae inter priscas regnum tenet heröinas
Caesaris hane magni possit contemnere mater,
Mixta choris cupiet quum ludere semidearum:
Ipsa etenim Elysias moderatur sorte choreas,
Cumque ipsa Alemeneque, beataque Cadmeone.

v. 58. Ipsa etenim Elysias moderatur dica eborea:.

Salmasio che non si era avveduto di chi ri del giusto intendimento di quello luoga.

si parisse in questi versi, avve dato all'e-

# OSSERVAZIONI

I L T E S T O

ISCRIZIONI TRIOPEE

O R.A

BORGHESIANE.

# OSSERVAZIONI SOPRA IL TESTO

DELLA

#### PRIMA ISCRIZIONE.

Essendo questa delle due iscrizioni Triopee la prima resa alla luce, è stata altresi per la prima illustrata dal Casaubono, ed edita per la prima, il qual posto ha poi ritenuto tutte le volte ch'è tornata alle stampe. È necessario per tanto avvertir ciò, onde niuno supponga doversi quest'ordine ad alcuna priorità della presente iscrizione, la quale anzi può riguardarsi per la men principale delle due, che sono poi nell'aspetto e nella materia loro, e pressochè nelle dimensioni, del rutto uniformi.

V. 1. Επιήρανος, in significato di presidente o protettrice l'avea già il Casaubono dichiarato. Il semplice ήρανος trovasi nello stesso senso presso Apollonio. Argon. II. v. 513. ove lo Scoliaste l'interpreta, προσάτην.

2.  $O_S^{olg}(x)$ : mancano in questa voce le prime due lettere, non già una sola come appariva nell'apografo del Salmasio: le quattro ultime son sembrate  $\Lambda AlC$  a tutti gli editori. Lo pur ve le scorgo, ma le leggo AAlC, essendo spesso la prima vocale segnata senza la lineetta trasversa in queste nostre lapidi, o sia stata essa cancellata dal tempo o trascurata dal quadriatario, come ce ne danno esempio le linee 7. e 22. dov' è KAL per KAI, 9. dov' è  $\Lambda \Lambda \Omega HN$  per  $\Lambda \Lambda \Omega HN$ , 27. dov' è  $B \Lambda \Lambda EIN$  per  $B A \Lambda EIN$ , ed altre più, sì nella presente, sì nella seconda iscrizione. Questo primo elemento comparisce senza quel segno assai volte ed in ogni genere d'antichi: nelle medaglie Greche autonome, e nelle Imperiali più spesso (a); nelle gemme altresì

<sup>(</sup>a) In medaglia autonoma di Tralli presso l'Oderici Diss. I. Si ha TRAANANN: i medaglioni Imperiali del golo musco Car-

dove incontransi i nomi degli artefici, Carpo, Onesa, Sostrato, ed Aspasio (a); ne'marmi finalmente, dove gli esempli ne son frequentissimi. Lo trovo tale due volte nelle Iscrizioni Cizicene edite dal Caylus (b), e per tacere della tavola Iliaca Capitolina, ove molti A non distinguonsi dal A, nel Museo medesimo l'epigramma Greco del medico Fonteio Asclepiade offre de simili A, benchè non sia di sì minuto intaglio come quel bassorilievo (c). La lineetta trasversale è sovente omessa ad imitazione del Greco alfabeto anche nell' A Etrusco e nel Sannitico (d), nè di rado ancor nel Latino, come oltra gli esempli e le autorità recate dagli Accademici Ercolanesi (e) avrà campo di confermarlo colle Iscrizioni degli Arvali l'eruditissimo Sig. Ab. Marini. Tornando ora alla voce questionata della nostra epigrafe, il maggiore imbarazzo de comentatori è dipeso dal non avvertire che l'I dovea considerarsi quì per soscritto, come lo è chiaramente nella voce THPAI al v. 12. della seconda epigrafe. Ciò posto è facile leggervi όραας coll'a epentetico poeticamente nella seconda sillaba. Il verbo medesimo, benchè diversamente scritto ( opales), vi leggeva il Casaubono asseveratamente, e dubitativamente il Salmasio, il quale vi sostituiva più volentieri enders. I vestigi dell'O e del P ad un attento osservatore non son del tutto invisibili. Per quello che riguarda l'espressione del presente verso, dee notarsi che la particella en va congiunta col verbo, sicchè possa costruirsi così: ἔργα βροτών ἐφοράς: ed allora non varrà un semplice rimirare l'opre degli uomini, ma un osservarle qual si conviene a Nemesi, che ne ha l'ispezione e l'arbitrio. Per simil causa dicevansi Efori i principali magistrati di Sparta.

(a) Si osservino o le gemme originali, o le loro impressioni, non già i disegni, nè le stampe.

(c) Guasco Inscript. Mus. Cap. n. 1295. Grutero DCXXXIV. 1., nelle quali opere però i caratteri sono stati corretti secondo il scnso., Siccome simile scambio sarà spesso

avvenuto anche ne codici (Brunck ad Apollen, II. v. 1. 260.); a ouesto appunto credo che debba attribuirsi il PeriAnse Ingus sayon : Regiten nome proprio i nel lessico di Suida a questa voce. Probabilmente il nome è quel di Emitia Regilla triodistore d'Antico. 1 critici avviano già climinato un'altro Regilso dal Demonatte di Luciano. 8. 32.

nate di Luciano. § 33.

(d) Lanzi, Saggio &c. Tom. I. pag. 208.
Eckel, Doctrina numor. Tom. I. pag. 124.

(e) Tomo delle Lucerne tay. XXXVII. (10)

<sup>(</sup>b) Recueil. Tom. II. Pl. LIX, lin. 2. AITI-KOPEIE per AIPIKOPEIE: LXIV. l. 3. AAPIA-NEIA per AAPIANEIA. Quegli apografi sembrano affai accurati.

Ivi: Ραμνιστίας. A proposito quel celebre lettetato rammentava qui il verso di Catullo, dove queste stesse Dee, e con similiaggiunti veggonsi nominate (LXII. v. 395);

Aut rapidi Tritonis hera, aut Rhamnusia virgo.

Piuttosto che infetirne aver l'autore del nostro epigramma pensato a quel vetso Latino, mi sembra verisimile, che queste Dee essendo ambedue tutelari dell'Attica, e perciò insieme da Erode congiunte nello stesso sacro tetteno (τέμενος); fossero state ancora unite così da qualche vetusto poeta, onde Catullo abbia tratto il suo vetso, e l'espressione della nostra epigrafe ne abbia detivata Marcello Sideta, che n'è forse l'autore, come vedremo nel seguente matmo.

3. Εκατοντοτύλοιο. Questa composizione ha offeso generalmente gl'illustratori della lapide, i quali vi han sostituito la più tegolate, έκατονταπύλοιο. Non saprei per altto discostarmi dalla lezione otiginale, sembtandomi assai arbitratrio il collocare in quel sito l'uno, o l'altto elemento, tanto più sinchè i testi e i grammatici conservano costantemente in Ometo πεντπιοντόγυον (a), che si trova ancora nel Lessico Omerico d'Apollonio Sofista a questa medesima voce (b).

Del dare a Roma come all' Egizia Tebe le cento potre è da passarsi in un poera che ha voluto esprimer con questo la grandezza della città a cui Plinio assegnavane sino a trentasette (6); oltrechè il numero centenario è sovente preso per moltitudine indeterminata. In questo senso dicevansi i portici, le basiliche, ed anco le colonne, e le torri Centenarie (d). Per altro prima del recinto d'Aureliano, siccome il citcuito di Roma non era

<sup>(</sup>a) 11. lib. 1X. v. 575.

<sup>(</sup>b) Pag. 658.

<sup>(</sup>d) La colonna coclide Antonina è detta Columna centenaria nella insigne iscrizione trovata a'di nostri sulla piazza di Monte Citorio, e publicata nella edizione Romana della Storia di Vinckelmann. 7mm. Il 2023. 350. Qual pruva più chiara che que-

sto eplicto si usava per denotare indecerninatamente un gran numero o una gran misura? anche la Torre Centenaria di Coltationopoli era forse così detta piuttosto da' molti cubiti della sua altezza, che dalla spesa impiegatavi, com' di opinion ricevula. Vedasi il Da Cange Constantimopolis Chrittinan. Lib. Il. 9, 117, 31.

ben distinto, e la città si diffondeva da per tutto oltre l'antico pomerio; potea dirsi aver altrettante porte, quanti eran gli accessi dalla campagna dentro l'abitato, che dovean essere assai numerosi, e fuori della porta Capena molto vicini al Triopio; quindi anche l'epiteto ayy flupos: vicine. Il Circo creduto di Caracalla, edificato a picciola distanza dalla villa d'Erode, può fornirci anche solo assai chiaro argomento, per concludere quanto avanti nell'Appia continuasser le fabbriche e la popolazione di Roma.

4. Telova, Bastano le medaglie Greche di questi tempi a dimostrarci quanto comune fosse allora l'uso dell' El in vece dell' I, che già nella pronunzia familiare dovean confondersi persino da' tempi di Callimaco; se a lui si attribuisce rettamente l'epigramma che negli Analecta del Brunck è il primo de' Callimachéi (a).

5. Le colonne Farnesiane già ricordate ci provano che il nome di Triopio distingueva un particolar sito nelle possessioni d'Erode Attico circa al terzo miglio della via Appia. La nostra iscrizione c'insegna che questo sito era un borgo o pago (demo è qui appellato secondo l'uso degli Ateniesi); e dall'aggiunto di Φιλόξεινος (ospitale) lice arguire che non fosse scarso d'abitatori. L'autor della epigrafe ce lo dice così denominato da un Triope, a cui dà egli il soprannome di Cereale. Tutto ciò ha cagionato molto affare a'comentatori, a'quali sembran cose quasi inesplicabili, che il nome d'un Greco eroe veggasi imposto ad un sobborgo di Roma; che Triope chiamisi Cereale, benchè la favola ce lo mostri anzi da Cerere, contro il cui bosco si fe'sacrilego, con terribil vendetta punito; che finalmente un luogo sacro alla medesima Dea siasi disegnato col nome d'un suo dispregiatore. Per allontanare almeno in parte le accennate difficoltà, pensano, che questo nome sia stato dallo stesso Erode Attico imposto al luogo per la prima volta, ed in ciò come io credo non vanno errati. Aggiungono poi , o che Triope si chiami Cereale quasi

<sup>(</sup>a) Si suppone in quell'erotico epigramma che mentre l'amatore esclama 1A1×1 urhés, l'eco risponda EXEI EMAS.

da Cerere invasato, e come han detro i Latini, Cerritus; o che Triope non sia qui preso per lo stesso con Erisíttone, come però lo è senza dubbio al v. 36., ma pel padre di lui che avesse lo stesso nome col figlio, dopo la cui disperata morte abbia eretto a Cerere un tempio nella Caria ove trasmigrò, il quale fu detto Tríopo o Triopio: che per ultimo il nome del luogo, quantunque dall'autor dell'epigrafe si dica per fantasia poetica derivato da quell'infelice eroe, sia tratto più tosto dalla sua situazione, ch'era in un trivio, ovvero formava il capo di tre possessioni diverse, o, come gli scrittori agrari l'appellano, il Trifinio. Ma quest'ultima interpretazione affatto arbitraria è onninamente priva d'esempli . Costa altronde, che il Triopio della Caria ad altre divinità era consecrato, e non mai a Cerere, troppo amara al fondatore di quel delubro: anzi a dispetto del senso, e del vero, se ne adduce in prova un verso di Callimaco assai oscuro, di cui accennerò or ora la sincera interpretazione da nessun filologo a quel che sembrami investigata fin quì. Resta dunque, per indagare qualche più vera esplicazione delle proposte difficoltà, a far ricerca, se vi sia nell'antichità Greca altro eroe dello stesso nome, a cui più convenientemente possa applicarsi l'epiteto di Cereale, e da cui derivarsi con maggior probabilità l'origine del nome Triopio, dato da Erode a quel pago dove Cerere si venerava. Un Triope dunque trovo nel catalogo de're d'Argo, figlio di Forbante, e padre di Piraso e di Pelasgo; di quel Pelasgo che ricevette il primo Cerere in Argo, e che un tempio antichissimo le consecrò, ove Cerere Pelasgide la Dea fu denominata, e dove il sepolero di quell'eroe si vedeva ancora a'tempi di Pausania (a). Vado congetturando, che forse insieme col figlio vi fosse anche il padre sepolto, o che, fra gli scrittori delle cose Argoliche, alcuni dessero al figlio il nome stesso con che altri conoscevano il padre, equivoco nelle favole antiche e nella storia eroica nè nuovo nè raro (b); e che quindi poi il santuario di Cerere Pelasgide

<sup>(</sup>a) Lib. II. cap. 22.

(b) Ha già osservato il Salmassio nelle nodegli antichi poeti Greci servirsi talvolta per

fosse ancor detto Triopio, e Triope stesso Cereale: inoltre che da questo Triopio Erode nelle Greche antichità versatissimo aveste tratto il nome del suo demo o borgo, ov'era come si vedrà un tempio di Cerere (a), e dove destinava un sepolero a' suoi discendenti, come appunto nel Triopio era la tomba di Pelasgo figlio di Triope, o quella di Triope stesso. Il miglior fondamento a questa congettura è appunto in quel medesimo verso di Callimaco citato da Salmasio a favore dell'opinion sua. Dice quell'elegantissimo lunografo, che Cerere aveva in Dozio città di Tessaglia ove Triope padre d' Erisittone regnava allora, un sacro luogo, di cui tanto si compiaceva, quanto d'Elna, quanto del Triopio (b).

Οσσον Ελευσίνι Τριόπω θ' όσον, δικόσον Εννα.

Esisteva dunque un Triopio a que tempi, prima cioè che Triope il re Tessalo emigrasse nella Gnidia, prima che fondase il Triopio di Caria. Il voler intendere il Triopio di Caria da Triope padre d'Erisíttone costruito dopo la morte del figlio, e pretenderlo così accennato, appunto nella nartazione di questa morte, e quando si tratta del delitto che la cagionò, il qual delitto fu la violazione stessa del luogo che al Triopio si paragona, oltrechè offende ogni buon giudizio, è anche falso; poichè di altri Numi, e non di Cerere si celebrò il culto nel Triopio di Caria (c). Dunque prima di quel tempo era un altro Triopio sacro a Cerere; ed il crederlo non diverso da quello che Pelasgo il figlio di Triope avea dedicato, parmi che sia opinione tanto probabile da persuadersi senza più lungo discorso.

Ecco dunque perchè da Erode Artico si credè conveniente il nome di Triopio a disegnare un campo ed un tempio consecrati a

denotare i figli del semplice nome del padre invece di patrominico; che quindi Eteccle e Polinice veggonsi chiamati Osharasha, Oodipi, invece di Ostransisha, Ordippidiate indi Erisittone figliatol di Triope nella nostra epigrasite, e altrove, è appellato pur Triope invece di Triopide: aggiungo Molioni esser chiamati in Omero i figli di Molione (Il. A. v., mati in Omero i figli di Molione (Il. A. v.,

705.) invece di Molionidi come altri li nomano. Così Pelasgo Triopide in questo luogo si chiama Triope.

(a) Iscriz. seg. v. 6. (b) Hymm. in Cerer. ver. 31. al. v. 29. (c) Herodot. 1. c. 144. Schol. Theorr. ad Idyl. XVII. 69. Spanhem. in Callimach. 1. c. Cerere, come Triopio era detto quel suo sacriario antichissimo in Argo: tanto più che le iscrizioni Farnesiane, scritte in vetusti caratteri Attici, mostrano che voleva Erode conciliare a questo, sacro luogo un aspetto di remotissima antichità: ecco altresì la ragione perchè venga quì Triope, l'eroe eponimo del suburbano, decorato del titolo di Cereale; perchè appunto non confondasi col Triope Tessalo nemico di Cerere e vittima del furor della Dea, al quale nel fine dell' epigrafe si farà allusione. Io per distinguerlo più chiaramente l'ho chiamato nella versione Italiana Triope Argivo.

5. αλέγησθον, ha certamente l'epigrafe, se non che l'ultima lettera cadendo nell'estremo lembo del marmo è quasi svanita, lo che avviene ancora nelle linee 9. 25. 32. 34. e 38. di questa lapida: quindi αλέγησθο passò nell'apografo di Salmasio, ανέγησθο in quel d'Arcudio. Il Brunck appresso l'Hoeschelio, che nella sua lettera a Meursio ( la 106ª fralle Gudiane ) ha corredato di brevi ma preclare annotazioni questa prima lapida, deduce più d'una autorità per provare che la lezione αλεγησθον potrebbe sostenersi; ed il senso allora sarebbe che quest. Dee, cioè Minerva e Nemesi, si annoverassero (che ciò vale αλέγεσθαι) fralle Triopee. Conviene però anch'egli che la lezione, èv adavatoioi heynodov, sostituitavi dal Salmasio, e prima già dal Casaubono, sia la più naturale: la sieguo anch'io, osservando che gli scambi di lettere nelle Greche iscrizioni, specialmente in quelle de tempi Romani, sono frequenti e comuni: ulteriori esempli ed indubitati di ciò gli avremo in questi marmi stessi: i conoscitori delle Greche antichità non han d'uopo che se ne indichin loro degli altri.

7. ως ὅτε. Non v' ha dubbio che tale e non altra sia la lezione del marmo, ed ugualmente parmi sicura la correzione che in trascriverla ho adottata, introducendovi la particola δέ, ως δ΄σε. Questo ως val quì, siccome; e corrrisponde coll' ως del.v. 9 che sta per ὅτως, e dee spiegarsi, così. Il senso è, che le Dee così muo-vano per soggiornare al Triopio, come già accorrero, quando con

н

Atene e Ramnunte cambiaron l'Olimpo, Ora in tal caso il  $\delta \dot{\epsilon}$  è necessario per connetter come conviene questo senso col precedente: ed oltra ogni ragion grammatica, basta a provarlo il costante e esempio d'Omero, che appunto dalla stessa formola,  $\dot{\omega}_s$   $\delta^s$   $\ddot{\sigma}\tau_{\epsilon}$ , incomincia tante comparazioni, il cui corrispondente  $\dot{\epsilon}$ , come nel nostro caso,  $\ddot{\omega}_s$  per gray (a).

Se questa connessione da precedenti editori non v'è stata întrodotta, ciò forse è addivenuto, perchè nel legger l'epigrafe può sembrare a prima vista che l'úc del v. 7. sia semplicemente comparativo, e possa riferiris al verbo λέγεσθο del v. precedente, piuttosto che al ρώεσθε del 9. Tanto più dee per aktro far meraviglia che sia stata omessa anche nell'edizione Brunckiana, dove la retta accentuazione del secondo, ως mostra non essere sfuggito a quel sagace critico il genuino valore del primo, relativo e protattico.

12. Hpubn; Il Casaubono, il quale ingannato da questo nome, e scrivendo forse con qualche fretta, vi conobbe disegnato alcun re de Giudei; o fosse egli Erode il grande, o il Tetrarca; ne fu a ragione dal Salmasio redarguito, il quale pensò che altra persona omonima sicuramente vi venisse indicata, e gli parve probabile il riconoscervi Erode Attico. Questa probabilità essendosi cangiata in certezza dopo il ritrovamento della seconda iscrizione, seguito circa dieci anni appresso, ebbe quel sommo letterato ampia occasione di compiacenza, come lo dimostra l'epistola di lui colla quale dirige l'edizione di queste due epigrafi al Rigalzio. Il Burigny che ha poi nel Tomo XXX. delle Memorie dell'Accademia delle Iscrizioni inserito un suo scritto sulla vita d'Erode Attico, fa tale osservazione sul nome d'Erode, che lo mostra affarto digiuno di Greche lettere (b). Dice perranto che questo nome

<sup>(</sup>a) Gli esempli d'Omero sono innumerevoli. Basti accennarne aleuni delle prime Rappode dell'Iliade. B. 147, F. 33, A. 422. e 452. E. 597, 902. ec. e senza l'ért, ma pur sempre col Nº ill. A. 512. E. 161. 499, ec. 1 ne può essere altrimenti dove la comparazione non sia principio di discorso affatto separatio dall'antecedente.

<sup>(</sup>b) Questo giudizio non è temerario, altre prove ne fornisce quella medesima dissertazione: a cagion d'esemplo: alla pag. 16. diee di Filostrato che nella vita d'Brode Artico: "Il parle dei stature de "Fistime et d'Amphibritie ". Chi volesse dedurre di qui un esempio dell'istmo personificato esafrebbe in errore; Filostrato dice

non è nè Greco, nè Latino : egli lo crede Parto, e lo stesso con quel d'Orode. L'etimología n'è per altro fralle più ovvie, Herodes, Howons, deriva da Hows, Heros, in forma di patronimico. come per esempio da Hpanans, Heracles, Hpanaelons, Heraclides. Quindi è che i più antichi Greci lo segnavano coll'iota soscritto, Ηρώδης. Il nome ήρως non solamente è appellativo, ma anche talvolta proptio, come nell'epigramma di Callimaco XXXII. al. XXIII. Antichissimo inoltre era fra' Greci il nome di Erode, secondo quel che apparisce dalla tanto verusta iscrizione in bronzo detta la tavola Eracleese, nella quale si fa menzione di terreni appellati HPΩIΔEIA, Herodea, dal nome certamente del lor possessore (a). Erode chiamavasi pure e quell'antico Ateniese del cui preteso omicidio si tratta nella penultima orazione d'Antifonte, e quel celebre scrittor d'iambi che Plinio il giovane annoverava fra' principi di tal poesia (b) : di qualche altro ancora sarà occasione di parlare in appresso.

13. Questo verso mancante alla copia Casauboniana fu somministrato dal Bongarsio al Salmasio. Vedesi quindi, che il campo sacro e sepolcrale era circondato d'un recinto, o come propriamente

lo dicevano, περίβολος.

V. 15. 11 8 êπel 61. Siccome indifferentemente si trovano incisi nelle nostre epigrafi l' I per EI, e l' EI, per I, ho creduto più confacente al senso legger quì êmel causale invece della preposizione êmi. Il senso mi sembra il seguente: che non fia inulta qualunque minima violazione del sacro luogo, poiché Minerva ha annuito (κατένευσε così neutralmente come spesso in Omero) alla dedi-

H

soltanto § 5. ehe Erode pone delle statue sull' Itmo di Corinto tofsuñ . e he v'eran quelle colossali di Nettuno Istmio e d'Anfitrite. L' equivoco è nato dalla version d'Oleario che traduce, servendosi d'un gentitro locale, statusa Isthmi, per significar quelle che can sull'Itmo.

(a) Mazocchi Tab. Heracleens. pag. 156, 247. (b) Davide Ruhnkenio, al fine della Storia critica de' Greci oratori, premessa alla sua edizione di Rutilio Lupo e ristampata nel Tomo VIII. degli oratori Greci di Reiske, soggiunge una dotta nota su d'Ernde jambegrafe, dose convenendo che in nome di Erode sia una forma di patrosimite, lo vuol derivare piuttoro da sipu, Heros, Herossieto Gerivare piuttoro da sipu, Herossieto O Herossieta, quindi Herossieta O Herossieta e finalmente Heroste I. Tisa soscietto delle travole Erzelessi par che debba decidere in Fortec della mia derivazione, quando paterni esta della desinenza, non si abbiano per versi calla desinenza, non si abbiano per lo stesso some to che è assai versimilecazione del campo Triopéo. Dopo il  $\mu \dot{n} \tau \varphi$  si dee sottintendere  $\dot{\epsilon} r \omega$ , elegantemente e spesso lasciato in ellissi. Nè sembrami inelegante la ripetizione dello stesso  $\dot{\epsilon} \pi e^{i}$  causale nel v. 19. come appunto non lo è in più luoghi d'Omero. Abbiamo simil ripetizione nell'A dell'Iliade a' v. 112. e segg.

ΕΠΕΙ πολύ βέλομαι αυτήν

Οίκοι έχειν, καὶ γαρ βα Κλυταιμνής ρης προβεβειλα Κυριδίης αλόχυ, ΕΠΕΙ εἰ έθεν ἐστὶ χερείων ες.

e di nuovo al v. 153. della stessa Rapsodia:

ΕΠΕΙ & τι μοι άιτιοί είσιν
Ού γαρ πώποτ ἐμιὰς βας πλασαν εδὲ μὲν ἴππυς,
Οὐδε ποτ ἐν Φθη ἐριβωλακι βωτιανέρη
Καρπὸν ἐδηληίσαντ ΕΠΕΙΗ μαλα πολλά μεταξύ
Οὐρεά τε σκιόεντα, θαλασσά τε πχήεσσα.

Ciò non ostante se alcuno amasse meglio congiungere questa preposizione, lasciandola così com è scritta nel marmo, col participio
σέσασα de Seguente verso, talchè valesses επισείσασα, molto
non tepugnerei. Allora il senso varierebbe, e dovrebbe così spiegasi aver Minerva, scuotendo dall' immortal capo il cimiero, consentito ad Erode che non rimanga impunita ogni violenza a quel delubro, poichè son pronte le Parche a perseguitare i sacrileghi. In tal
caso il verbo κατένευσε sarebbe qui attivamente; e il fin dell'azione troverebbesi nell' infinitivo είπα; pur sottinteso dopo il μπ τφ.
La minaccia che si fa in questo luogo per chi ardisce turbare
un sol sasso o rimovere una gleba sola dal religioso recinto γ ricorda quel συλάν ασφαλὲς εν δλίγα d'Antifilo Bizantino (4):

Nè picciol sacrilegio unqua fu inulto.

18. Appēre. L'originale ci dà ATPEIC, ma sopra vi si è aggiunto nemo spazio interlineare un E minore: appere amansio lo deriva de appele, e con molta dottrina rende probabile essersi potuto usare un sostantivo mascolino in vece d'un aggettivo femi-

<sup>(</sup>a) Negli Analetta di Brunck Ep. V. v. ult.

nino. Quindi lo corregge in ἀτρῆες, nel che i postetiori critici lo han seguito. A me pare che non sua d'uopo far tanta forza alla serittura della lapida che quì per la vocale, posteriormente e in mi-nor carattere sovrappostavi, si mostra accurata. Ατρείες, è il plurale d' ἀτρειβς, e sta invece d' ἀτρειβς contratto poeticamente a cagion del metro, come appunto presso di Omero εὐκλείας, o piuttosto ἐὐκλείας (a)invece di ἐὐκλείας contratto da ἐὐκλείας, non già da ἐὐκλείας, come gli accent e la terminazione lo palesano (δ). Il nostro ἀτρειβς è. un verbale formato da τρέω come p. c. ἀξειβς da ἐδεὶ inustrato: qui significa ciò che non incute terrore nello stesso senso che ἄφρβος è usato alcuna volta da buoni scrittori per denotare chi non fa paura (c). Analogo è l'uso che ha fatto Dante della voce, ραυτοιο, in una simil maniera attiva, jin quel luogo della prima Cantica:

Temer si de di tutte quelle cose Ch'hanno potenza di far altrui male, Dell'altre no, che non son paurose:

(a) Il. K. 281. ed Od. 4. 381. (b) Cost chiaramente l'Etimologo: Evnating arri of conacies .... conate; not e ot-TENTING THE WASSISTERN TOUS SURASING AND RATE ovraipeon conteins. " Evateins & in Vece di " sinthesig ... iventede all' accusativo plurale " ivantas, e per contrazione einheias. " Lo Scoliaste poi di S. Marco al citato luogo della Iliade fa la seguente osservazione : Inwho To oust Alem windering not distributing ( per errore dunkles), is di ATTINSI inminum TR' Todora · wakeing moreporarsion, in 720 72 winking lyingo not imitten To 1 .... of At interesting and hoys interests , E' lo-" nico il tare windelas e duondelas coll'ul-37 Milo II Jare wyskias e morenius; cou mi-1 tima breve; gli Attici la produceno in 1 tali parole, waxiis dee dunque avere il 2 circonfesso nella penultima perché viene 3 da wixius; coll epentesi d'un 1, coloro 30 de producono l'ultima lo fanno senza ", ragione ". Questo Scoliaste ha creduto che quelli che scrivevano svandare supponessero l'ultima sillaba di natura lunga: io penso piuttos to che ciò facessero per non mover di luogo l'accento acuto del non contratto svalves, insegnando alcuni grammatici non doversi circonflettere quella sil-

laba che proviene da crasi di due vocali, l'ultima delle quali non la prima ha l'accento acuto: che se l'ultima sillaba d'uranies è lunga ne'due luoghi d'Omero aliegati, ciò pende o dalla cesura o dalla posizione. Lo Scoliaste Veneto siegue un altra forma di contrazione, facendola, come suol farsi in molte parole, dopo aver cacciato da imaries uno de due i , come p. c. nell'epigramma XXXIV, di Simonide; e per epentesi d'un t. In tal caso non v'ha dubbio che debba scriversi svaxafes col circonflesso, come dee scriversi anche nel primo caso attenendosi al più comune uso che segna del circonflesso, p. e. isares, γιγαώτος, ben-chè derivino da isαότος, γιγαότος, che son peroxitone. Si permetta questa lunga nota per illustrare una forma di contrazione che non è comune, e rimane ambigua fra gli stessi grammatici. Per quello poi che ne riguarda l'accentuazione, dirò con Biunck : untversam de accentibus dollrinam non assis facio, sed quae de iis traduntur regulae con-stare sibi debent, et aliquid utilitatis babere . Lell. et emend. in analelta . p. 13.

(c) Cost appunto presso Parmenione Macedone могра ичиския авовон. (Ep. VIII.) Gli scoliasti degli antichi poeti osservano, che questa forma nega tiva ha sovente maggior espressione della positiva.

Ivi, ἀναγκαι. Questa parola non è quì ad esprimere la necessità del rati, come ordinariamente si è interpretata, ma per significare le fatali calamità, alle quali saranno esposti i violatori del sacro luogo : ἀνάγκη, particolarmente nel plurale, ha molti e buoni esempli in questo secondo senso v. g. negl'Inni Orfici I. v. 9. XXVII. v. 9. LXVIII. v. 6., nel qual luogo ἀναγκαι attribuisconsi come nel nostro poemetto alle Dee del destino.

19. έδεεστι: ancor qui uno de due E E che mancava è stato supplito nello spazio interlineare.

Ivi, ANAΘΗΗ, non però ANAΘΗΗ, posto per errore nel marmo in luogo d'avaθείn, è già stato osservato da precedenti editori. Le ciate lapidi Cizicene danno ancora ANΔΡΗΑΝ per AΝΔΡΕΙΑΝ con simigliante sostituzione (a). Ηα sorpreso il Maittaire la singolarità della espressione ἐδέεσσι θεών αλιτροσιώνην αναθάται per deorum fana violare: ma il composto ανατιθέναι invece di ἐπτιθέναι non è ignoto. nè ad Esichio, nè a Suida (b). Ora il verbo ἐπτιθέναι suole assai bene e propriamente adoperarsi da Greci con accusativo di nome significante oltraggio o danno, come ζημίαν, èc. quale appunto è nel caso nostro ἀλιτροσύπη.

· 23. 24. 25. ΜΗΔΕ ΤΙζ ΗΜΕΡΙΔΩΝΟΡΧΟΥĆ ΗΕΝΑΛ-CEA ΔΕΝΔΡΕΩΝ

### ΗΠΟΙΗΝ ΧΙΛΩΙ ΕΥΑΛΔΕΙΧΛΩΡΑ ΘΕΟΥCAN ΔΜΩΗΝ ΚΥΑΝΈΟΥ ΑΙΔΟΌ ΡΕΞΕΙΕ ΜΑΚΕΛΛΑΝ

Così questi versi appariscono incisi nel marmo, e sono de più intricati di tutto il poemetto. Casaubono che ha letto, come tutti gli altri sinora,  $\eta$  èv, crede scambiato l'èv per èc, con equivoco del lapidario da non sembrare strano a chi consideri tutto il rimanen-

<sup>(</sup>a) Caylus I. c. pl. LIX. I. 6. AAOHOC in vece di AAOEIOC trovasi costantemente nelle gemme che son lavoro dell'artefice Alfeo; e KABHPON in vece di KABEIPON nelle monete di Cabira città del Ponto.

Cosl i Latini hanno reso per lo più con un E lango il Greco dittongo El. (b) Esichio, v. Arabitzar, Suida, v. Arativras, Omero Il. X. 100. i Artysiar arabitzar.

te di queste iscrizioni. Egli poi vorrebbe che un altro errore fosse scorso nella voce singers e che si dovesse in sua vece leggere πήξειε. Certamente nell'altra lapida, che pure a quel dottissimo letterato non fu nota, una lettera Latina è stata ad una Greca sostituita, cioè nel nome KHPYE ch'è scritto, KHPYX, l'X Latino allo E Greco; lo che potrebbe dare alla congettura Casauboniana un' aria di qualche maggiore probabilità. Il Salmasio, avendo raccolti più esempli della particola èv posta invece dell'altra affine ec, non muta la lezione del marmo, nè nel presente verso nè nel singere del 25., dando a questo verbo quel senso che ha il Latino infringere p. e. nella frase infringere dentem: ma propone poi, come più vero, di cangiar gli accusativi δμωήν μάκελλαν ne' dativi o più veramente ablativi δμωή μακέλλα. Questa correzione del Salmasio, proposta prima di lui dall' Hoeschelio, m'è sembrata degna d'esser ammessa; avendo facilmente l'antico lapidario potuto equivocare le terminazioni , HI, AI , dell'originale in HN, AN, tanto più che quest'ultima non è ben chiara. Riguardo agli esempli dell'èv coll'accusativo, per quanto possano essi apparir decisivi, non son proprj di questo stile; e quel che poi aggiunge di leggere ἐνάλσεα come tutta una voce, non è punto necessario: io credo che le lettere HEN diano semplicemente la particola disgiuntiva nes familiare a tutti i buoni poeti: allora il verbo privuvas può avere il suo vero ed unico significato di rompere, di frangere, di far guasto.

Circa le altre frasi e parole, Casaubono vorrebbe leggervi piutrosto χλωρανθέψσαν: il Salmasio all'incontro illustra quanto basta siffatta maniera di dire, da un luogo specialmente d'Esiodo già dall'Hoeschelio prodotto, nel quale con forma affatto simile si fa menzione di denti λευκλ θέσντων (a). Nè diversa è la ragione della voce ὑψθέων che invano cercheresti ne Lessici, ma che fu usata da S. Gregorio Nazianzeno ne suoi Epigrammi (b). No-

<sup>(</sup>a) Scut. Herc. ver. 146.

<sup>(</sup>b) Ep. 146. negli Anecdota Graeca del Muratori: Eluaros bientaros.

tabile è l'epiteto di ancella dell'oscuro Dire che si dà alla zappa: si circostrive così quella propriamente de fossori sepolerali, di que fossori appunto, che si veggono con tale strumento rappresentati nelle pitture delle catacombe. Siccome quella specie di zappa o piccone avea dall'altra parte un ferro tagliente a guisa di scure, l'ho tradotta con questo ultimo vocabolo nel mio volgarizzamento, come più corrispondente al termine d'ASCIA ch' era il nome di questo sepolerale arnese (a).

25. xuayéau Aïbos; del nero Plutone: così, niger Orcus, è comune presso i Latini. Quindi i suoi simulacri lavorati dall' antichità in marmi neri, o almeno oscuri, come gli ho dimostrati e con autorità e con monumenti alla tav. XIV. del Tom. VI. del Musso Pio-Clementino.

27. Ιρόχθονα. La voce Ιρόχθων manca ai lessici siccome ατρεκ del V. 18.

28. L'originale offre EKΓENOC ECCAMENOIO, secondo che l'Holstenio avea già osservato e corretto: non v'è dunque altro errore che l'E in vece d'O in ἐκγενος. Εγγενος erasi letto in tutti gli altri apografi. Salmasio correggeva ἔγγονος in a ἔκγονος è la vera ortografia della voce, come si fa evidente e dalla sua etimologia, e dalla scrittura de più corretti codici, e da' monumenti, fra quali è il distico inciso nel bassorilievo Chiegiano d'Alessandro il grande, ove quel principe si noma Διὸς ἔκγονος, discendente di Giove. Nelle annotazioni Maittairiane par provato abbastanza ἐσσαμενος valere lo stesso che εἰσαμενος, quindi si è conservata la scrittura originale ancora dal Brunck.

29. 30. 31. Ecco il senso che ha data sinora agl'interpreti continua occasion d'equivoci e di false esposizioni: l'ho restituito dal marmo originale non senza pena, essendo le lettere quasi affatto cancellate, talchè la sincera lezione sfuggiva all'occhio di chi già non l'avesse prevenuta nella sua fantasia. Il senso è il seguente: Erode vuole che in questo sacro suolo non sia lecito sotterrare,

<sup>(</sup>a) Vedasi l'opera del Mazzocchi sulle del Muratori nel Tomo secondo delle Cordedicazioni sub ascia, e la dissertazione del Muratori nel Tomo secondo delle Cortonesi sullo stesso argomento.

se non persone del suo sangue e della sua stirpe; aggiungendo che le minacce e il timore del sacrilegio non impediranno ciò, perchè il nume vindice e tutclare di quel luogo è consspevole di tal condizione, ène triudopos "orup (a): nè sarà il ciò fare alle religiose costumanze contrario, giacchè Minerva stessa, a cui questo campo è sacro, avea soffetto per simigliante motivo, che Erittonio (lo sresso di Erétteo famoso re degli Ateniesi) fosse nel suo tempio medesimo seppellito. Ciò costa anche altronde, come da Apollodoro (b) che lo nota, e da diversi altri scrittori dal Meursio allegati (c). A ciò allude ancora a mio credete l'espressione d'Omero nel secondo dell' lliade, v. 548.

Kάδδ èv Αθήνησ είσεν έφ èv) πίονι νηφ: \*
Ε collocollo nel suo ricco tempio:

maniera di dire estremamente analoga alla frase del nostro poeta ηπῶ εγκατέθηκε. Gl' interpreti dell' Iliade non vi hanno inteso finora questo senso che sembrami il più opportuno.

Il Casaubono avea creduto che nel v. 30. l'Erode dell'epigrafe venisse decorato del titolo di re, anzi assai altieramente di quello di re de mortali χθονίων βαστιληκα: ripreso in ciò dal Salmasio, il quale dal suo scorretto esemplare, che dava anche ad onta del metro KAIΓΑΡ ΑΘΗΝΑΙΗ ΠΕΡΙ ΧΘΟΝΙΟΝ ΒΑCΙΛΗΑ, avea ricavato ΠΕΡΙ ΟΙ ΧΘΟΝΙΟΝ ec. dal Brunch nuovamente cangiato in παρα oli intendendo tutti per ciò, che fosse anche Plutone dichiarato da questa frase quasi compadrone del sacro campo. Arcudio avea letto presso a poco secondo l'apografo Salmasiano, se non che il suo esemplare esibiva ΑΘΗ NAIA TE: Holstenio non v'avea nulla avvertito. E l'ispezione del marmo originale, e la semplice considerazione del sin qui esposto, mostrano ugualmente la certezza e l'eleganza della lezione che v' ho rintracciata.

<sup>(</sup>a) Lo Scoliaste d'Apollonio Rodio, Argon, IV. 1309. spiega τιμαίορος, per ικόπος, τορος: vendicatore, enstode.

<sup>(</sup>b) III. 14- 7. (c) Reg. Attic. II. 1.

29. ἔςωρ erasi già dal gran Salmasio corretto in είστωρ per Τότωρ, falsa ortografia familiare al nostro quadratario. Il Casaubono fu indotto in etrore da una frase delle colonne Farnesiane del Triopio per ispiegare ἔστωρ in senso di lapida o colonna scritta; quasi l'epigrafe stessa avesse a divenire il vindice e la tutela di questo luogo: ma ἔστωρ ha il significato d'un palo, d'un cavicchio, d'un chiodo, non mai d'una colonna. Vedasi a questa voce il Lessico Esichiano.

31. ENKATEOHKE: così è scritto in vece di eynarenne scambio proveniente da vicinità di pronunzie, scambio del quale infiniti esempli ne forniscono i monumenti scritti, specialmente ne tempi Romani. Mi giova quì fra tanto numero sceglierne due soli, perchè non avvertiti da'dotti, han cagionato inrerprerazioni o meno accurate, o false. Uno è nelle iscrizioni di Cuma Asiatica edite dal Caylus e spiegate dal Belley (a). Vi si trova rammentata una immagine dipinta EN O-ΠΛΩΙ ΕΝΧΡΥCΩΙ, che si è letto èν ὅπλω èν χρύσω, e si è spiegaro, in oro in un arma (b), quando si dovea leggere έν ὅπλω ἐγχρύσω, e spiegarsi in uno scudo indorato. L'altro è la voce ENKEKΛΑΣΜΕΝΗΙ per ΕΓΚΕΚΛΑΣΜΕΝΗΙ nell'opera di Filodemo contro la musica, edita ultimamente su' papiri Ercolanesi, ed interpretata con tanta eleganza e dottrina dal Sig. Ab. Rosini . Siccome da questo luogo si conosce la Greca origine e l'antichità di una maniera di dire, primamente da Lucrezio, e poi da molti altri nel Latino stile trasferita, non sarà del tutto inutile il tratrenervisi. Il testo in parte frammentato ci dà queste parole così tronche:

> ΤΟΝΔΑΡΙΣΤΟΦ.. Ν.... ΤΟΤΣΑΡΧΑΙΟΤΣΑΠΟΦ.... ΙΝ ΕΝΚΕΚΑ.. ΜΕΝΗΙΚΛΟΑ.... ΟΙΠΑΛΑΙΟΙΤΗΙΦΩΝΗΙΧ. Η....

<sup>(</sup>a) Recueil. Tom. II. pl. LVII. lin. 35. arme en or. è pag. 188., dove però av-(b) Ivi pag. 180. lin. 13. peinte sur une verte che quest'arma è uno scudo.

ΑΙΤΟΙΟΟΦΘΑΛΜΟΙΟ.... ALCITETEINEATTOTC...O...C MEAECIN

io le leggo come siegue:

TON A APICTODANHN ΤΟΥΌ ΑΡΧΑΙΟΥΌ ΑΠΟΦΑΙΝΕΙΝ ΕΝΚΕΚΛΑСΜΕΝΗΙ ΚΑΘΑΠΕΡ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΤΗΙ ΦΩΝΗΙ ΧΡΗСΘΑΙ ΚΑΙ ΤΟΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΙΟ ΠΡΟ ACCCETEIN EATTOTC OT TOIC MEAECIN

cioe: τὸν δ' Αρισοφάνην τὰς ἀξχαμές ἀποφαίνην ΕΓΚΕΚΛΑ· CMENHI, καθάπερ οἱ παλαμὸι, ΤΗΙ ΦΩΝΗΙ χεῆσθαι, καὶ τοις οφθαλμοις προαγωγεύαν έαυτως & τοις μέλεσιν: Aristophanem vero demonstrare antiquos illos amasios INFRACTA, ut veteres loquebantur, VOCE uti consuevisse, et sese oculis prostituisse, non cantibus (a). È tutto ciò una manifesta allusione, come dottamente l'espositore ha osservato, a quel passo d'Aristofane nelle Nubi (c):

Ούδ' αν μαλακήν φυρασαμενος την φωνήν πεός τον έρας ην αν Αύτος έαυτον περαγωγένων τοις οφθαλμοις εβαδίζεν:

Nec quisquam molliculam MACERANS vocem ad amantem Ipse semet ocellis prostituens accedebat.

(4) Herculan. Vol. Tom. I. Col. XIV. l. 23. e scgo, Ivi il Sig. Rosini ha letto questo luogo COSì : 701 d' Actroquier Tes appares amountes EN KEKAIMENHI XX51, 45 N TEXALIN , TH GOTE A protect, and this operations who who have a great \* Tos palem: e l'ha tradotto come siegue: Aristophanem vero ostendere antiquos in sub-strata berba , ut veteribus mos erat , voce fuisse abusos, atque oculis se ipsos prostituisse, non cantibus. La mia traduzione evita molte difficoltà che occorrono nella qui recata; come il tradurre xeiobas, uti, per abuti; il supporre che gli antichi sedesser sull'er-

ba come gli antichi; che Alog sia scritto col x; e che finalmente l'erba così conservi le vestigia c le impronte come l'arena (Ivi pag. 65.). Con ouesta e qualche altra osservazione che io propongo su quel pa-piro, non intendo far altro che contribuire in qualche minima parte alla illustrazione d'un monumento nuovo, il cui primo editore non ha potuto prevenir tutti in tutto; non già di sminuire quella gloria letteraria che questo insigne lavoro gli ha mcritamente procacciata.

(b) Act. III. Sc. III.

Ecco dunque donde ha tratto Lucrezio il suo blanda et INFRA-CTA loquela; INFRACTA è letteralmente l'El'KEKAACME. NH del papiro (a), L'esempio era presso gli antichi scrittori Greci, forse quelli della vecchia commedia, τὰς παλατικ; maniera di dire, derivata, a quel che sembra, dal suono rauco degli strumenti rotti, e quindi tanto frequentata di poeti, e da prosatori Latini, che l'hanno come i Greci adoperiata per indicare effeminatezza e libidine: i luoghi da N. Einsio a Claudiano (b) in abbondanza accumulati il dimostrano. Finora non se n' era prodotto altro esempio Greco che quello di Sifilino (c) molto posteriore a' Latini medesimi. Non credo che alcuno moverà dubbio sulla verità della mia lezione per aver cangiato in AΘ le lettere del papiro ΛΟ: son troppi gli esempli dell'omissione delle lineette traversali negli elementi stessi, ricavati, non che d'altronde, ma dal papiro medesimo e con assoluta certrezza (d).

32. en melotrat in metoreia, cangiando l'I in Y, avea correro Salmasio, alla qual correzione invitava il genitivo auravi, che
vi supponevano. Ora che quell'ultima voce attentamente considerata sembra piuttosto ATTOIC, non vi sarà più motivo di cangiare il verbo che si ben vi concorda. Tanto più che la manifesta
allusione sinota non avvertita ad un luogo Omerico ci assicuta' onninamente della lezione del marmo. Fecolo (e):

Ως ἔφαθ, ὁι δ' ἄρα τῶ μάλα μἐν ΚΛΥΟΝ πο ΕΠΙΘΟΝΤΟ. Vi corrispondono ad evidenza l' ΑΚΛΥΤΑ e l' ΟΥΚ ΕΠΙΠΕΙ-

(e) XV. dell' Iliade . v. 300., e altrove .

CETAI della Iscrizione. Notisi in tanto, che sì l'aggettivo ἐχλυτος di questo vesso, come l'altro νήτιτος del seguente, son due composti assai regolati, ma che sinora mancavano a Greci lessici.

34. E'stato probabilmente nel marmo inciso POMBOC in vece di PEMBOC, come al contrario al v. 28. abbiam veduto scritto EKΓENOC in vece di EKΓONOC. La forma lunata dell' E dava facilmente luogo a simili errori. Questa correzione è dovuta ancora all'Hoeschelio, ed il Brunck l'approva nelle sue Emendazioni. Difatti ἡομβος aggettivo non s'incontra: l'ho perciò

seguita.

Ivi . αλαστωρ . L'ultima lettera nell'orlo estremo quasi affatto svanita v'eta stata tiposta dalla diligenza dell' Atcudio. L'Ω è di questa forma, non già della solita w, come vedesi praticato ancora in altre linee assai folte della presente epigrafe, dove lo spazio per l'intieto verso rendeasi angusto: nell'altra, la sua maggior larghezza ha tolta di mezzo ogni occasione di tal ripiego. Questo passo fa sovvenire le iscrizioni apposte da Erode a' simulacri de' suoi favoriti, che per li campi dell' Attica, e ne' boschetti, e intorno a'fonti avea collocati: ex acoavas, dice Filostrato (a), αλλά συν άραις τε περικο μοντος η κινησοντος: non senza solennità, ma con imprecazioni contra chiunque le mutilasse o movesse. Nè altro che minacce contengonsi nelle colonne Farnesiane già del Triopio. Sebbene a vero dire tali imprecazioni, e tali scongiuri, eran tanto più frequenti presso gli antichi, quanto più le lor sepoltute poste ne campi erano esposte a ladronecci, specialmente dacchè la popolazione delle campagne a misura della decadenza del Romano Impero andava scemando. Quindi il pensieto per la conservazione de'sepolcti divenne un oggetto importante di legislazione, come da titoli de Codici Teodosiano e Giustinianeo, de sepulcro violato, si appalesa: quindi l'uso di simili imprecatori epigrammi sussisteva, quel che non sì facilmente si crederebbe, anche fra Cristiani, come alcuni fra quelli κατὰ τυμβωριζων, contro i guastatori delle tombe, a S. Gregorio Nazianzeno attribuiti, assai lo dimostrano (a).

36. Si fa in questi ultimi versi allusione alla famosa vendetta presa da Cerere contro il distruggitore del suo sacro bosco ne' campi Dozj in Tessaglia, che i Mitologi comunemente appellano Erisittone figliuol di Triope. Il nostro poeta lo suppone omonimo al genitore, chiamandolo Triope, come pur fanno Diodoro (b) ed Igino (c). Questo confronto ignoto al Salmasio è stato dallo Spanhemio prodotto ne'suoi comenti sull' Inno di Callimaco a Cerere (d), nel quale si ha tutta la favola egregiamente adornata. Il Triope di cui quì si parla vien detto Eolide come nato di Canace figlia d' Eolo. Questo patronimico sembra appostovi per distinzione dal Triope Argivo e Cereale ricordato al v. s. da cui avea preso il Triopio la sua speciosa denominazione. L'autor della lapida si serve di tale identità di nomi per atterrire chiunque dall'osar nulla in questa religiosa campagna, inculcando che non si violi il Triopio, perchè una pena simile alla Triopea non ne punisca il violatore.

37. verde è propriamente novale o maggese: anche in ciò si differisce dalla comun tradizione che lo vuole un bosco sacro. Igino al c. l. lo dice un tempio.

(a) Vedassi a caglon d'exemplo negli Accedent Grear del Muratori gli Epigrammi CLXV, CLXVIII, e i districi 15, 167, and control experiment CLXVIII, e i districi 15, 167, and control expigramis. Spero, che non dispiacerà a chi legge, che in qui ne trascriva due siri inediti usciti dalla penna di quel coditation b'acre. Son trasti dal famono Control e districto del Cefaña. Si leggono ambedue Irá tapolardali, il primo alla pasa, 35a, il secondo alla 356. del MS. Ecoli :

 Οἰκ διό διτέπ τύμβος ἔχα είκνε, ἀλλ' ἰρθωγε Δάκρὸ ἐπισπίεδα» του πάθος ὁ δράσες.

M'è ignoto il cener : tu'l violasti i uguale S'abbia destino il tuo : piangendo il ebieggio.  Τὰ συαπάνοι ἐπ' ἄρχροι, ἐμῷ δ' ἐπὶ σέματι βάλλου
 Δάπρυα, μὰ παλάμας: ἔλι δίαν φλιμίνοι.

La zappa al campi: lagrime dimanda L'urna, e non colpi: tal de'morti è dritto.

Vedansi isoltre in Grutero le iscrizioni richiamate nell' Indice al cap. XVII., il Cujacio ne Parasitil, il Gotifredo ad c. Theod. a titoli allegati; e il Muratori nel loc. c., all' Ep. IV., ove produce da un MS. Ambrosismo una assai curiosa iscrizione Atenieee, di simil graper.

se di simil genere.

(b) Lib. V. §. 57. 61.

(c) Poet. Astron. XIV.

(d) V. 24.

38. AΛCACΘAI si legge nel matmo i l'omissione della lineetta trasvetsa ha dato all' E della terra sede l'apparenza d'un C. Tale erronea scrittura poco mieno ovvia dell'altra indicata sopra, che poneva il Λ per A, non può esser nuova per chi abbia in prattica i Greci monumenti. E' questo come dicono i Grammatici απαξέμφατον ατη προσακτικού i un infinito invece d'imperativo.

39. Nella voce Tpidmenoc manca all'originale l'I della prima sillaba. All'incontro la parola Equido con un solo N ha troppi esempli ne Greci manoscritti per credersi una scorrezione, ed è perciò egregiamente sostenuta dal Brunck (a) come la sola ge-

nuina scrittura di tal vocabolo.

40. MHTOI. Questa forma par qui fuor di luogo, insolita, e poco Greca, particolarmente dopo l'πτοι del verso precedente. Lo vi ho riposto MH TIC che sembra domandarsi dal senso: un simile errore è forse occorso di nuovo al ver. 42. dell'altra iscrizione. Anche l'Hoogeveen ha notato essere stato letto μπτοι in vece di μπτι in un verso d'Ibico (δ). Quantunque l'Ol per I sia men frequente che non l'EI per I, pure i monumenti antichi non ci lasciano desiderare esempli di simile sostituzione che la pronunzia di quel secolo non rendeva strana. "POIAOC per τ'ΠΑΟC è nel papiro Ercolanese (c); e TEI-COI per τ'ICEI in un epigramma sepolerale inciso in antico sarcofago: essendo inedito lo reco quì così mancante com'è del suo principio, convenendo assai bene per l'argomento a servir quasi di chiusa a queste osservazioni (d).

<sup>(</sup>a) In Acschyli Septem ad Thebus. v. 490. così è anche scritto nella Iscrizione citata sopra, pag. 70. (d).

<sup>(</sup>b) De particulis cap. 27. sect. 14. (c) Col. XXVIII. lin. 9., e all incontro Col. XXI. lin. 23. si ha katti. per kattot: ZHNOGOJAD per ZHNOGAD trovasi in una epigrafe Gretense presso il Doni Cl. I. n. 56.

<sup>(</sup>d) E' inciso nell'orlo superiore e nella facciata d'un saccofago che serve di fonte nel cortile d'una locanda presso Piazza di Spagna denominata la Barsaccia si versi che mancano dovevano essere iscritti nella fronte del coperchio. L'epigrafe me l' ha comunicata dalle sue retnefe il dottisimo Marini.

#### \$ (72)

### ΕΙ Δ ΕΠΙΤΟΛΜΗ**CEI ΤΙC ΤΟΥΤΩ CYNΘΑΠΤΕΜΕΝ** ΑΛΛΟΝ

ΔΩCΕΙ ΤΩ ΦΙCΚΩ ΤΡΙC ΔΤΟ ΧΕΙΛΙΑΔΑC ΤΟCCAC ΚΑΙ ΠΟΡΤΩ ΚΑΤΑΘΗСΕΤΑΙ ΑΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗC

#### ΤΕΙCΟΙ ΑΤΑCΘΑΛΙΗC ΒΛΑΨΙΤΑΦΟΥ ΚΟΛΑCIN.

Εί δ' ἐπιτολμίσει τις τάτω συθαπτέμεν άλλον Δωσα τω Φίσκω τρις ἐυο χιλιαδας. Τόσσας καὶ φόρτω (\*) καταθήσεται · ἄμα καὶ ἀυτῆς Τίσει ἀπαθαλής βλαψιτάφω κόλασιν.

Si quis ausus fuerit una cum hoc alium sepelire, Dabit Fisco sex millia (drachmarum vel nummorum): Tot, et vi, persolvet; simul et ipsius Sepulciis-nocuae temeritatis luet supplicium.

(\*) norta è nell'originale: qui obstra equivale a sia secondo l'uso de bassi tempi, per cul si ha ne glossari osprazòs sinonimo a si simpuno. Della sostituzione del si al e in questa voce, o piutrosto del difetto d'aspirazione nella sua iniziale posson vedersi i comentatori d'Esichio alla voce Πογτοσόρος. Il composto βλειλίτατος dell' ultimo verso occorre qui per la prima volta.

### 今(73)今

### OSSERVAZIONI SOPRA IL TESTO

DELLA

## SECONDA ISCRIZIONE.

 $oldsymbol{T}_{itolo}$ . MAPKEAAOY. Han dubitato i dotti se per questo nome si dovesse conoscere l'autor del soscritto poemetto, o veramente qualche amico o congiunto d'Erode Attico, il quale per fare a lui cosa grata avesse poste nel Triopio queste iscrizioni. Son però stati perfettamente d'accordo in convenire, dopo aver annoverati coloro che circa que tempi il nome portarono di Marcello, che per nessuna probabile congettura poteva ad alcuno d'essi il quì inciso nome attribuirsi: Quis hic Marcellus fuerit, et ad quam rem positum ejus nomen in hujus inscriptionis fronte, ut ingenue fatear, ignoro. Così avea dichiarato il Salmasio al principio del suo comentario, nè alcun altro avea schiarata sinora tale incertezza. A me sembra che ad una per lo meno, ma forse ad ambe le due questioni, possa bastantemente soddisfarsi. Questo nome, così assoluto ed in genitivo, indica a mio credere certamente l'autor della epigrafe. Per lo più nelle opere delle arti ne contrassegna l'artefice, ed è ben raro, che ne dimostri il soggetto; ma quando poi è premesso ad un epigramma, ne significa indubitatamente l'autore. Forse basterebbero a provarlo i codici originali delle diverse Antologie, che non altrimenti ci manifestano gli scrittori delle poesie contenutevi, se non col nome posto in genitivo. Ma ve ne ha esempio anche in marmo. Uno me ne sovviene fra gli altri, ed è quell'assai gentile epigramma Greco, inciso sul mutilato colosso di Mennone nell'alto Egitto, che fu copiato da Pococke (a), ed egregiamente

(a) Descript, of the East, pag. 103, 104.

dopo altri restituito dal Toup (a). A questo (come al nostro il no me di Marcello) è prefisso in genitivo quel d'Asclepiodoto che secondo il consenso degli eruditi ne deve essere il poeta (b). Or se MAR-CELLO è il nome dello scrittore di questi ornatissimi esametri, non sarà difficile il rintracciarlo. Non è sicuramente alcuno di quelli che il Salmasio, il Maittaire, o lo Spanhemio van ricordando (c); ma bensì quello stesso Marcello, Greco poeta e scrittore celebratissimo di versi eroici, nominato da S. Girolamo, da Suida, e da Eudocia, che appunto ne tempi del monumento fioriva (d). Egli è cognominato dalla sua patria Side in Panfilia Marcello Sidete, ma l'omissione di questo aggiunto nel nostro marmo, siccome ci fornisce probabile congettura che non vi fossero a quella età più poeti · Marcelli, a' quali ascrivere il poemetto, conferma sempre più la mia congettura, che a quel Marcello lo aggiudica, il quale sicuramente in que giorni avea fama di colto e fecondo scrittore di Greci versi. Il frammento delle medicine tratte da' pesci, che delle sue opere Jatriche quasi solo ci è pervenuto (e), ci presenta presso a poco il colorito medesimo de'carmi incisi, salva quella differenza che fra la eroica e la poesia didascalica fa d'uopo osservare. Io lo credo l'autore anche dell'altra epigrafe, che nella maniera del verseggiare corrente e sonora, sembra procedere dalla stessa vena, e che mostra a luogo a luogo qualche vestigio del medesimo stile. Il nome era stato apposto solo alla presente, o che si offrisse per la prima alla vista, o che si riguardasse come la principale. Il veder l'altra senza nota alcuna dello scrittore sempre più invita a pensare, che non fosse uscita da diversa penna. Dissento perciò dal Brunck, il quale ascrivendo tacitamente la seconda ad un qualche poeta Marcello, sembra ad Erode stesso aver la prima attribuita. Oltre l'esposte congetture in contrario, non ci è

<sup>(</sup>a) Emend. in Suid. III. 46. (b) Toup I. c. Brunck. Analetta Tom. II.

<sup>(</sup>c) ad Callimath. hymn. in Cer. v. 133. (d) Suida v. Maprikkys Endites Eudocia Ionia. p. 2995 (si l'uno che l'alira lo pongono

sotto l'impero di M. Aurelio;) Fabricio Biblioth. Gr. Lib. VI. cap. IX. nell'Elenco de' Medici; e l'Epigramma prodotto per la prima volta da Kustero al c. l. di Suida che solo basterebbe a far fede della celebrità di Marello (e) Fabric. Biblioth. Gr. Lib. I. cap. III. §. V.

noto ch' Erode Attico scrivesse mai de'versi (a). Filostrato, il quale racconta che sempre cento se ne recitavano nella sua Accademia detta il Clepsidrio (b), e che sì minute circostanze ci va indicando, non solo della sua vita, ma del suo stile, e de suoi scritti, non avrebbe facilmente tacciuto delle sue poetiche produzioni. Erode che fu a'suoi tempi un de'più splendidi ed intelligenti fautori de letterati, non è inverisimile che onorasse e proteggesse questo Greco poeta, un de più dotti e de più illustri che allora scrivessero.

Ivi: Oußpidses. L'uso più comune de' Greci scrittori avrebbe desiderato piuttosto Θυμβριάδες, giacchè Θύμβρις è il nome, con che sovente chiamano essi il Tevere, imposto forse al fiume Romano dalla colonia d'Evandro, ad imitazione del Timbri Arcadico (c). Non ostante ciò, sono state notate da precedenti espositori simili omissioni del M. Ouspis e non Ouuseis è nominato il Tevere anche da uno scoliaste del Periegeta (d): ortografia tanto maggiormente da sostenersi, quanto meglio fa rassembrar questa voce alla Latina assai più famosa.

2. PnyiAnc ec. Regilla nobilissima donna Romana fu moglie d'Erode Attico. Si è fatta questione, se quel Bradua uom consolare e fratello di lei, che abbiam nominato nell'argomento della epigrafe, fosse Appio Annio Bradua stato Console l'anno 160. dell' era nostra, o M. Arilio Bradua, che lo fu poi l'anno 185. Il Salmasio (che ha scambiate queste due epoche) voleva il secondo. e con ingegnoso argomento il rendea probabile, tratto dal nome stesso di Regilla che sembra analogo al cognome di Regolo appartenente ad una famiglia degli Atilj. Il Burigny preferisce Annio Bradua per la ragione de tempi, essendo chiamato questi da Filostrato, nella narrazione della morte di Regilla, uom consolare, dove

vi manea però il o iniziale ehe dovea essere come le altre majuscole rubricato . Thybris coll'aspirazione trovasi in molti codiei ed edizioni di Virgilio. Vedasi anche il Cluverio Ital. antiqua pag. 699.

<sup>(</sup>a) Si è già notato per altri l'error di Fa-bricio che confondeva il nostro Attico con Erode Jambografo: Bibl. Gr. Vol. VIII. p. 710. (b) Nella vita del Sofista Adriano. §. 1. (c) Apollodoro Bibl. I. 4. I. (d) Nel MS. Chigiano R-1V. 20. al v. 352.

Atilio Bradua fu solamente Console assai tardi, e molto dopo quell'accidente. L'addotta ragione, non poco valutabile, è corroborata da un'altra più precisa, e più chiara. Ce l'ha fornita la colonna Capitolina ben conosciuta dall'Accademico, il quale ne fa menzione, senza però dedurne tal conseguenza. Ivi Regilla porta il primo nome di Annia, perchè non si dubiti che d'Annio è sorella. Dunque l'opinion di Salmasio è da rigettarsi; non perde però nulla del suo peso l'argomento, ch'ei derivava dall'analogia de'nomi di Regolo, e di Regilla, per collocarla nella gente degli Atili. Un'ara insigne trovata a Lione nell'anno 1704. che i Giornali di Trevoux e'l Tesoro Muratoriano ci han fatto conoscere (a), dà i nomi di Appio Annio Atilio Bradua al Console dell'anno 160., nomi che lo aggiudicano evidentemente alla discendenza degli Atilj. Quelli d'Annia Regilla l'erano stati scelti per accennare la doppia nobiltà, che dagli Annj e dagli Atili in lei derivavasi.

Ivi: ἔδος in senso di simulacro (come si argomenta dal v. 7. e dal 48., ove si appella ἔδος e α΄γαλμα ) ha parecchj esempli già noti: εδη θεών l'abbiam veduto ancora nella l'. Iscrizione, v. 19.

Ivi: θυοσκόα, com'è nell'originale avea già letto Arcudio in vece del θυοσκόον, error della copia Salmasiana, che volendosi dar per epiteto ad εδος presentava un senso forzato.

3. 4. In questi versi l'origine della illustre prosapia di Regilla si richiama al ceppo della gente Giulia, che da Venere e da Anchise vantavasi discendere per Enea, origine illustre nelle Romane memorie e ne poemi Virgillani.

La parentela degli Annj, o degli Atilj, colla gente Giulia non ci è per niun'altra autorità conosciuta. Può congetturarsi che si derivasse dall'Antonia maggiore, figliuola d'Ottavia la sorella d'Augusto, le cui discendenze ed affinità non sono abbastanza note: tanto più che il prenome d'Appio, prenome non comune, anzi proprio soltanto di certe stirpi, con cui leggiamo ap-

pellato il fratel di Regilla, il ritroviamo ancora in quel Giunio Silano che una figlia d'Antonia ebbe in secondo marito (a).

5. ἐc Μαραθώνα. Come i Romani aggiungevano al lor nome quello della Tribù alla quale appartenevano, così i cittadini d'Atene vi annettevano quello del pago Attico, da cui provenivano, o dove tenevano possessioni. Così la determinazione della persona venia più precisa, essendo molti i borghi in ciascuna tribù d'Atene compresi, determinazione quasi necessaria a' Greci, che non poteano con un sol nome tanto distinguersi, quanto il facevano i Romani con tre. Or dunque Erode Attico apparteneva al pago o demo di Maratona, ove è noto altronde aver egli posseduto una amenissima villa (b). Anche una iscrizione Ateniese publicata da Sponio ne'suoi Viaggi (e) dà ad Erode l'aggiunto di Maratonio . Quindi la frase fu sposa in Maratone . Attesa la ripetizione de'nomi stessi nelle Greche famiglie, uno degli antenati del nostro Erode, e probabilmente avo dell'avo di lui Ipparco, può sembrare quell'altro Erode pur Maratonio padre di Eucle, de'quali si leggono i nomi nella iscrizione dell'Agora, o mercato d'Atene riferita da Stuart (d).

Ivi e 6. Θεαίδε μιν ουρανιώναι Τιεσιν, Δηώ τε νέη, Δηώ τε παλαιή.

Salmasio aveva inteso per queste Dee Cerere e Proserpina, benchè l'appellazione di nuova Cerere data alla figlia sembrasse insolita; nò le fosse del tutto proprio l'epiteto di Dea celeste. Spanhemio (c) istruito dalle medaglie e da tanti altri monumenti delle Romane Auguste, che spesso di novelle Cereri, di novelle Giunoni, e di Veneri novelle hanno titolo, si avvide il ptimo che doveasi così circoscritta intendere una qualche Augusta, ch'egli poi volle Sabina. Quanto fu giusto il suo divisamento nella prima congettura, altrettanto infelice riuscì nella seconda. Sabina moglie di Adriano non può essere la novella Cerere della iscrizione, perchè no 1

<sup>(4)</sup> Vedasi in Brotier ad Tacit. lo stemma Caesarum T. I. p. 461. n. 25., 32., e 41. (b) Filostrato in Herode. 12., Gellio I. 2.

<sup>(</sup>c) Part. II. pag. 482. (d) Antiquities of Atheus Tom. I. ch. I. p. 1. (c) ad Callimach. Hymn. in Cer. v. 133.

consente la cronologia della vita d'Erode, e perchè simil supposto apparisce simentito dalla stessa lapida. Questo secondo motivo come il più espedito l'accennerò immantinente. Quì si dice che il simulacro è consecrato alla nuova Cerere; al v. 48. si accenna lo stesso con dire:

Τέτο δε Φαυείνη κεχαρισμένον ήται άγαλμα:

E Faustina ha il simulacro in guardia:

dunque non Sabina, ma Faustina è la novella Cerere. Ma quale delle due Auguste dello stesso nome? la madre, o la figlia? ambedue fur Dive e consecrate vivendo Erode, ambedue care agl'Imperatori ch' Erode amarono ed onorarono. Parmi che la questione per altri argomenti non debba decidersi che pe cronologici. Erode Attico sopravvisse per lunga pezza alla morte di Faustina Giuniore accaduta nel 175., come da tutto ciò che Filostrato narra di lui e delle sue fabbriche dopo la sua riconciliazione coll'Imperator Marco Aurelio si fa evidente. Ora questa riconciliazione seguì appunto quando Marco Aurelio avea perduta Faustina, come dalla lettera, che l'Augusto scrive ad Erode, e'l cui tenore Filostrato ci ha conservato, è chiaro bastantemente. Se dunque supporremo aver egli sopravvissuto a Faustina soli dieci anni, pare ch'egli perdesse Regilla durante l'impero di M. Aurelio, il quale incominciò a regnare nel 160, per l'argomento che ne fornisce l'iscrizione medesima al v. 12. nel quale ci rappresenta Erode Attico rimaso vedovo nell'arida sua vecchiezza: γήρα ἐν αζαλέφ. Or se egli non oltrepassò, come i suoi biografi attestano, l'anno 76. dell'età sua, nell'ultimo d'Antonino Pio aveva cinquant'anni appena; e se avesse perduta Regilla durante l'Impero di quell'Augusto, sarebbe chiamato vecchio prima di cinquant'anni, e da un poeta che scriveva certamente per esser da lui aggradito. Ma l'argomento vien più valido per un'altra considerazione. Bradua cognato d'Erode l'incolpò come reo della morte di Regilla, e quando egli lo accusò, è chiamato da Filostrato un de'più illustri Consolari: ma Bradua non fu Console se non nell'ultim'anno

d'Antonino Pio, dunque non divenne uom Consolare che negli anni seguenti; e la morte di Regilla dee riporsi nel principato di Marco Aurelio, anzi neppure ne primi anni, perchè meglio avesse luogo l'autor della iscrizione a far motto dell'avanzata età d'Erode, senza taccia di poca delicatezza. Se dunque Regilla morì regnando Marco Aurelio, e regnando lui queste memorie fur poste; a che adulare una Augusta premorta da tanto tempo, appena conosciuta dall'Imperatore che l'era divenuto genero molti anni dopo del suo passaggio? È all'incontro assai verisimile che Erode onorasse così Faustina minore, la cui memoria fu tanto cara e la cui morte così acetba al suo buon marito; madre inoltre del giovine Commodo già disegnato successore all'Impero. Quando gli epigrammi che spieghiamo furono scritti, Faustina minore avea sortita la solenne apoteosi che i bassirilievi Capitolini ci rappresentano, ed è quindi chiamata Ged upaniun, celeste Dea, come sideribus receptam l'intitolano le medaglie. Non dee però quindi con certezza inferirsi che Regilla abbia sopravvissuto a Faustina; le lapidi furon poste assai probabilmente qualche non breve spazio dopo i funerali della moglie d'Erode (a), verisimilmente quando era stato questi assoluto già dal Senato di quella morte, e cercava cogli onori straordinari, che alla memoria dell'estinta moglie profuse, d'esserne assoluto egualmente nella opinione del publico. Dopo l'esposto sin quì, che farem noi della congettura di Spanhemio, che ci vuol mettere innanzi Sabina, morta sin dall' anno 116., nè cara al marito, nè rappresentata da successione alcuna, nè attinente a veruno de principi che poi regnarono? o che direm noi della opinione di Salmasio, dove distingue le Dee celesti, non solo dalla novella Cerere, ma dall'antica pur anco; ed immagina con questa espressione significate le Dee dell'altra epigrafe, che quì mai non rammentansi, Minerva, e Nemesi? Intanto è da osservare non trovarsi ne lessici la voce ocoavicin

<sup>(</sup>a) Il. v. 46. ci dimostra che quando fu sa da Erode per onorar la memoria di Resertto questo poemetto era già compita la grandi opera del Teatro d'Atene, intrapre-

in feminino, quantunque il mascolino oòpaz/low sia frequente in Omero e in altri poeti; la quale comecche formata a foggia di patronimico, pur, secondo che avverte dottamente lo scoliaste di Omero (a), non significa solo gl' Iddii discendenti dall'antico Ciclo o Urano (b), ma ben anche quelli che semplicemente hanno in ciclo la lor dimora.

8. Αγκέτται. Bene e propriamente dicesi ἀνακάτοθαι d'un simulacro o altro dono mobile, come bene e propriamente dicessi nella prima lapida ἀνάτοθαι (c) del campo sacro, o d'altro stabile. I poeti han qualche volta scambiate queste espressioni: l'autor dell'epigramma inciso in marmo ch'è nella biblioteca del Sig. Cardinale Zelada (d) ha detto:

Αλσος μὲν Μεσαις ἱερὸν λέγε τῦτ' ἀνακᾶσθαι.

Ivi, e 10. Ex μακάρων νήσοίενη, Γωτ Κεὐου ἐμιβασιλώνα. Che Saturno regnasse sovra le anime là nelle Isole de Beat, I, Ivaed detro Pindaro (e), e gli antichi l'hanno in tal senso rappresentato in una pittura sepolerale sino a noi perventuta, dove Saturno colla sua testa velata e'l dito alla tempia sinistra secondo il costume, sta ricevendo un'anima da Mercurio condotta in quella fortunata dimora (f). Il Salmasio in questo luogo è stato abbandonato dalla sua vasta erudizione quando ha scritto: Saturnum in beatis insulis regnare hie facit, quod nescio an albit temer esperias. L' è invece d' ἐμ nel composto ἐκβασιλέψα era stato fedelmente rappresentato dall' Arcudio. E i marmi e i codici contengono frequenti esempli di questo scambio (e).

(a) ad Il. E. ver. 143. (b) Il nome di questo progenitore degl' Iddii leggesi tuttavia per negligenza degli editori alterato in quello di Celio nelle tanto e si giustamente rinomate Stanze del Poliziano 5t. 97. I.

(e) Ver. 12. (d) Edito dal Brunck Analetta, 167. Ade-

spoton: e da altri. (e) Olymp. II. ver. 128., 138. (f) Vedasi il Museo Pio - Clementino che le più volte è scritta trasco. Fir i molti momente i che coi e la presentano ricorderò il bel cippo di Petronia Muss conservato in Villa Pinciana, contrente due Greci elegantissimi epigrasmi, editi dopo sitri dal Branche suou senzalitas schepes, 717, 718. Si trova coll'accenniza ortograna ai v. z. ed 717. Mi servo il questa componente per correggere in due luogdi nel proposito di presenta del propositione per correggere in due luogdi N. J. il marmo ha:

TIC MOY THN CEIPHNA KAKOC KAKOC HPRIACE AAIMON:

Begli Analesia si legge Ceiphn' akakon;

Tomo VI. tav. II. 91. (d), ed il Sepsiero de' Natoni tav. VIII. (g) Frequentissimo è nella parola TYMBOS

- 11. οδυρόμε ον παρακοίπη. Sono state ricordate da comentatori le stravaganze di Erode per questa morte. Egli avec fatto addobbar di nero la casa, e persino impellicciarne le pareti del bigio marmo di Lesbo, onde lo scherzo di quel filosofo che vedendo mondare de ravanelli per la cena d' Erode da servi di lui, mostrò meravigliarsi, come in una dimora tutta nera si ardisse di preparare cibi affatto bianchi. Fu opinione, che la paura di divenir ridicolo il persuadesse allora a consolarsi. Simili stranezze eran del suo carattere: lo dimostrò ben'anco, e nella morte delle figlie, e in quella de suoi favoriti, come di Mennone e di Polluce: può vedersi il di più nel Demonatte che a Luciano si attribuisce, e in Filostrato stesso.
- 14. Αρπηση χλοφωσε. Oltre il nome di χλοφθώσες dato a tutre e tre le Parche dall'aggomitolare le fatali fila, già illustrato dal Salmasio, e che vieppiù si conferma dalla medaglia di Diocleziano col motto, Fatis victricibus; nella quale tutte e tre le Parche sono effigiate colla rocca; è notabile anche il nome di ἀρπυτα, che loro si aggiunge per epiteto. Difatti questa Greca voce ha forma d'un participio attivo, forse dal tema inusitato ἀρπω per ἀρπαζω: quì val rapaci: ed è ancora un'antonomasia delle Parche in due luoghi d'Omero (a), quantunque sinora intesi universalmente come relativi a que mostri che la favola ha chiamati propriamente Arpie.

15. Ημίσεας πλεόνων, δοιω δ' έτι παίδε λιπίσθην. Insegnandoci quì l'epigrafe che di quattro figli d'Erode, due n'erano soli supersititi, gl'interpreti si sono affaticati a ritrovar questo numero nelle memorie della sua vita: ed osservando che in quelle non è menzione se non che di due figlic, Panatenaide ed Elpinice, che vide estinte, e d'un figlio, che unico gli so-

quando o dovel lasciarii la ripetizione dell' originale, ch'è tutta nello stile de'tragici; o al più cangiarsi in kakoe kakoe, wale malur, con figura familiara à Greci e a'Altini sectiori. Al v. 6. il monumento ci di AEIVANON ON KANONCON COMENCERETAI, che dovea Coll'aggiunta d'un' A leggersi, OY KAAAOYC, e non cangiarsi in OYK ELAOYC. Taccio poi gli enormi errori che trovansi nella traduzione del prino epigramma, inserita ne' Miscellanea di Sponio, Sell. Ilart. IX.; ciascuno erudito se ne avvede da per sè atesso.

(a) Odys. A. 241. E. 371.

pravvisse, han creduto, che al tempo in che l'epigrafe era stata scritta, Elpinice fosse ancor viva; e che pe'due, i quali si dicon rapiti dal fatto, debbansi intendere, Panatenaide, e quel feto nel cui aborto Regilla perì. Senza aver ricorso a questa forzata spiegazione, il Demonatte sopra citato mentova espressamente la morte d'uno de' figli d'Erode colla voce (v/b), che non equivocamente indica un maschio. Tre figli dunque di lui ad immatura morte soggiacquero, le due nominate fanciulle, ed un maschio, di cui menò al suo solito immenso lutto. Al tempo della iscrizione dovea rimanere ancor viva una delle due figlie, poichè si nota espressamente che la metà della prole di Regilla era stata risparmiata, e poco sotto non si fa menzione che d'un garzoneello.

17.  $\sigma \varphi v m \lambda n f$ : così nel marmo. Fu probabilmente errore del quadratario, molto comune in epigrafi dell'una e dell'altra lingua, il non aver ripetuto il N perchè vi si leggesse  $\sigma \rho n$   $m \lambda n f$  ( $\alpha$ ). Anche  $\sigma \sigma t$   $m \lambda n f$  con è repugnante nè alla grammatica, secondo la quale  $\sigma \sigma t$  equivale a  $\sigma \sigma t$  n, nè alla prosodia, potendo la seguente liquida iniziale duplicarsi nella pronunzia. Ma siccome al v. 55. di questa stessa iscrizione si è aggiunto il N finale al dativo  $\pi \alpha \lambda n f \sigma t$  a eggion del metro, così non par verisimile che siasi qui apposatamente negletto.

18. μεγημεκαι. Del verbo μέγνωσθαι usurpato in senso di πελασαι, approssimarsi, tengon conto i Lessicografi, e l'appoggiano coll autorità d' Omero (δ): non dovea far dunque si gran meraviglia al Maittaire. Con questa elegante espressione indica il poeta, che Regilla era ancora lontana dalla vecchiezza quando un sinistro accidente la colse di vita.

<sup>(</sup>a) Gli espositori delle Latine lapidi osservano assai spetio delle lettere che servono sole a due parole vicine, una terminandone, ad altra dardo principio. Ma l'esempio non è ignoto nelle Greche iscrizioni anche di ortimi tempi: ne allegherò soli due, tratti da' Mozumenti di Teo nelle astichità dellatiche di Chishull: alla page, 98. si, ha l'35.

TAXTHAR, in vece di TAE ETHARE; e alla 101- l. 18. TIFTOXAZOITO PET TIE EFO-XAZOITO- I critici colla semplice osservazione di questo errore ne codici sono riusciti a risarcire a meraviglia parecchi lunghi ne Classici. Vedasi ad esempio il Pierson, / Eritimil. I. 9. p. 107.

<sup>(</sup>b) Iliad. O. 409.

19. ἐπίπρον ha lo stesso significato che il suo semplice ñρον, e val cosa accetta e piacevole. Forse questo composto ebbe origine dalla mest tanto in uso presso i più antichi poeri: ἐπɨ ñρα φέρεν prestar cosa grata: forse equivale ad ἐπιπραπον, usato da Omero nel senso stesso. Ebbe dunque torto il Brunck nell'asserire, la voce ἐπίπρον cercarsi in vano per tutta la Grecità (4).

Ivi. ἐδυρομένρο ἀτόξηπον. Di questo insaziabil duolo d' Erode Atico abbiamo accennato quanto basta al v. 11. Filostrato ci racconta che nel giudizio, a che fu chiamato da Bradua fratel di Regilla, il suo lutto straordinario per quella morte gli servì di giustificazione; ma ne aveva già innanzi avvertiti, che l'incolpatore non porè provare in Senato l'accusa intentata.

20. Che l'isole de beati fosser bagnate dal grande Oceano l'insegnavano Omero, l'indaro, Esiodo. Quindi il mare e le marine Deità così frequenti ne bassirilievi sepolerali (b).

23. ἀςερόεττα πέδιλα. Questo co' seguenti versi contengono la parte più dotta e più singolare dell'epigrafe. Meritano esser dichiarati, sì per le cose delle quali trattano, sì per le parole in parte corrose e svanite di maniera, che abbisognan di critica e di accuratezza più di qualunque altro luogo delle due lapidi.

Dice dunque il pocta, che l'Imperatore (M. Aurelio secondo le ragioni dedotte sopra) a consolazione del padre concesse al figlio d' Erode, benché fanciullo, le insegne patrizie o senatorie: le quali consistevano principalmente ne coturni o borzacchini di corame nero (caleci nigri), fregiati d'un ornamento o fibbia a foggia di mezza luna (lunula). Molti luoghi d'antichi scrittori sono satta allegati qui dal Salmasio ad illustrazione di questa insegna, la cui origine si riferiva a Romolo, e voleasi non essere stata da principio altra cosa se non la nota del numero centenario de primi Senatori (c). Filostrato, il quale conferma ciò che l'iscrizione ci fa noto riguardo al figlio d' Erode e di Regilla, chiama l'orna-

<sup>(</sup>a) Leli. et Emend. in Analelia pag. 112. tav. XXXIII. et 2000. (c) Isidoro XIX. 34.

mento di cui si ragiona επισφύριον ελεφαντινον μηνοειδές, talare eburneo lunato. Ora la nuova erudizione, che dalla lapida unicamente apprendiamo, riguarda l'origine di questo segno, e'l suo vetustissimo uso in Italia. Ci narra dunque che da Mercurio se ne deriva il principio, il quale nel sottrarre Enea dall'incendio Trojano facea scorta al figliuol d'Anchise con un lunato splendore attorno a'talari. Dacchè Virgilio, o seguendo una diversa tradizione già in parte dall'autore degli Omerici Paralipomeni abbracciata, o per meglio servire alla economia del poema, cangiò questo lume nella stella mandata da Venere ad indicare al figlio la via della fuga, non avean trovato i filologi alcun vestigio del primo racconto. Non era forse loro cognita la tavola Iliaca Capitolina, ove Mercurio, e non già Venere, fa scorta ad Enea: monumento che conferma in gran parte la favola della nostra epigrafe. Il Fabretti non l'ha allegata nella sua dotta esplicazione di quella scultura. La picciolezza delle immagini, la corrosione del materiale non molto duro, e l'incertezza del lavoro, non ci lascian distinguere nel bassorilievo la mezza luna, la quale però in una gemma presso l'Agostini illumina la fuga d'Enca (a), e (non saprei se per lo stesso motivo) apparisce sul capo di Mercurio in qualche raro monumento: per esempio in una gemma del museo Stoschiano, che per la sua singolarità avea richiamata l'attenzione dell'espositore (b). L'altra notizia non ordinaria, che l'epigrafe ci fornisce, è l'antichità di questa insegna in Italia adoperata a distinguere i nobili sin presso gli Etruschi o Tirreni; dalle costumanze de'quali aver preso origine, non solo i calzari più ricchi ed elabora ti, ch'eran perciò detti Tirrenici, ma quelli particolarmente de' patrizj, e de'senatori, ci avea già informati Servio ne'suoi comenti a quel verso dell'Eneide (c), ove il re degli Arcadi Evandro si cinge le vesti,

Et Tyrrhena pedum circumdat vincula plantis.

<sup>(</sup>a) Gemme tom. II. n. III. (b) Winck. Cab. de Stosch. Cl. II. n. 385. (c) VIII. 458.

Non può considerarsi questo luogo e tutta l'esposta usanza, senza che una questione di non facile scioglimento ci si pari dinnanzi: come cioè in tante immagini senatorie e di calcei senatorj calzate, che l'antica scultura ancor ci presenta, non troviamo in nessuna vestigio, o indizio di questa lunata insegna. La mancanza tanto più sorprende, quanto maggior numero di siffatte sculture di diversi tempi e maniere è ancora superstite, e quanto più vivamente ogni avanzo delle arti antiche ci persuade e ci dimostra la somma fedeltà e diligenza adoperata dagli artefici di que' secoli a rendere ogni più minuto particolare degli abiti e delle costumanze. Non si può, cred'io, altra soluzione immaginare dell'enunciata difficoltà, fuori d'alcuna delle due seguenti : la prima, che mi sembra, come ad altri è sembrata, la più probabile, si è, che questo episphyrium o talare si portasse, non sul dinnanzi del borzacchino, ma posteriormente, e sopra il calcagno. Questa parte delle statue senatorie è sempre coperta dalle cadenti falde della toga, e non può guari dagli scultori esser rappresentata. Tal situazione riesce ancora sommamente conforme alla favola, che ne trae da Mercurio la prima origine. Se Mercurio precedeva Enea, e il lume de'suoi calzari a foggia di luna gli facea scorta; doveva quello splendore comparire dalla parte delle calcagna, onde illuminare il cammino di chi l'aveva a seguire: se ciò si ammette, la mancanza de' monumenti non farà più meraviglia; e ci parrà più arguto il motteggio d'Erode con che punse il cognato Annio Bradua, al quale, poichè in accusando lui, in vece di provar l'accusa perdeva il tempo a vantare la sua propria origine, Erode rispose, che la nobiltà di Bradua ben si scorgeva nelle calcagna: εὐγένειαν ἐν ἀστραγάλοις έχεις (a). Un antico scoliaste di Giovenale (b), che Pitisco (c) ha citato dal manoscritto, somministra ancora una prova diretta di quanto propongo, poichè asserisce, che ne calzari de senatori, in calce calceamenti, era collocata la mezza luna.

<sup>(</sup>a) Pilostrato in Herode 8.

<sup>(</sup>b) Satyr. XI. v. 142. (c) Nel Lessico, V. Lunula.

La seconda opinione ch'è di alcun comentatore di Giovenale al I. c. vorrebbe che la lunula o fibula d'avorio lunata venisse coperta da una linguetta del calzare medesimo, la qual parte del calceo senatorio è menzionata da Marziale (a). Quindi il non veder questa insegna in alcuna immagine. Così credono ancora spiegar meglio l'espression del Satirico: appositam nigrae lunam subtexit alutae: benchè altri pensino doversi inferir solo da ciò, che la lunula fosse collocata in parte inferiore dello stesso calzare. Cetto non par credibile; sarebbe anzi contraddittorio alla istituzione di siffatti distintivi; che si solessero essi portar coperti, e quasi nascosi. Intanto giova riflettere, che lasciando ora da parte la questione, che il Ferrario e'l Rubenio de re vestiaria, il Balduino de calceo, ed altri eruditi han discussa, per determinare se i calcei patrizj fossero, com'è probabile, o non fossero gli stessi de senatorj: è certo non solo dagli esposti versi, ma anche da'que' di Stazio pel fanciullo Crispino, essere stato uso d'adornare di questa insegna i garzoncelli di famiglia, quantunque non d'età, senatoria. Il citato poeta dice così al pargoletto che loda (b):

Genitum te Curia sensit,

Primaque PATRICIA clausit vestigia LUNA.

Conviene ora far osservazione sulle parole della nostra epigrafe, le quali essendo in questo luogo non solo corrose, ma per la frattura della tavola marmorea in parte mancanti, han bisogno d'esser restituite da' vestigi e dall'induzione, a cui danno campo i caratteri che rimangono chiari ed illesi. Il verso 17. par certamente non potersi meglio supplire di quel che il Salmasio abbia fatto,

## Παμφανών ένεκειτο σεληνάιης κύκλος αϊγλης

ad imitazione d'un verso d'Apollonio ch' è l' 822. nel IIII. degli Argonautici. Egli in grazia di questo prepone d'17Am ad ciryñs nell' ultima voce: io per evitare il cattivo suono delle due sillabe xAos, , 'YAns così vicine, ho preferito ciryns, tanto più che non manca-

<sup>(</sup>a) II. Ep. XXIX. 7. (b) Sylv. Lib. V. II. v. 28.

<sup>(4) (3.11) 2.11</sup> 

no esempli del secondo vocabolo molto opportuni: poichè καταυγάστειρα σελήνη è detta la Luna negl'Inni Orfici (a), e della quale

Λαμπροτάται τ' αύγαι' τοτ ἀεξομμένης τελέθυσιν.

secondo l'inno alla medesima divinità ch'è fragli Omerici (b). Della voce χύχλος non lice dubitare. Essa è abbastanza chiara nel marmo; ε χύκλος, ο χύκλα σελήπε, è frase usata frequentemente da Greci poeti quando parlano della luna (c),

Al v. 28. Salmasio ha fatto uso della voce παρεκερρά/ματτο da παρεκράπτο: gli esempli ch egli adduce son però solo di παραβράπτο: ma le due prime lettere ΠΟ son chiare nel marmo originale, ed escludono la preposizione παρα. Leggasi dunque con maggior proprietà e perspicuità di sentenza ποτ ἐνερράψαιτο. Al v. 29. il supplemento del Salmasio, di cui si mostra molto soddisfatto, è il seguente:

Σύμβολον Αυσονίοισιν ευγενέεσσι γεραιού:

premettendovi queste notabili espressioni che qui trascrivo: Huic versui restituendo, supplendoque, non magnam dedimus operam, sed bonam; quod illis solit ut negen permitto, qui altier restitui potuisse ostendant quam hoc modo: pediculos et apices litterarum qui volet imetur, et, si poterit, labem et vicium lapidis melius resarciat; nos contenti sumus hoc Catone. Ma noi con buona pace d'un tanto uomo, se il matmo ci dà il sostantivo plurale yepaza, noi non ne fatemo un addjettivo singolate yepazio, in grazia d'un altro sostantivo, di cui non è vestigio nessuno: se l'autore con licenza Omerica aveva adoperata nel verso la voce èunyesiésori; che fuori delle due prime lettere è intatta, noi non ne accomoderemo di maniera la prosodia che si renda incompatibile con questa forma poetica. Dunque non potendo in niun modo esser contenti hoc Catone, vi restituiremo piuttosto,

<sup>(</sup>a) Hymn. 8.

(b) Vedasi anche II v. 244. dell'Iliade N.

(c) Vedassi a cagion d'esempio l'epigramma di Leonida Tarentino, ed un al
c. 67.1.

tro attribuito ad Esopo, che trovansi negli

Analetta di Brunck Aesopi I. Leon. Tar. 49.

c. 67. 1.

c. 67. 1.

# Υίασιν Αὐσονίων ἐυηγενέεσσι γεραα.

Della seconda voce si vedono ancora le due lettere YC: sull'ultima, ch'è tutta scritta, non v'ha luogo a dubbj. L'acctescimento de'neutri, che forman la quinta de'contratti, è qualche volta lungo, siccome i critici hanno insegnato sopra Anacreonte (a); e ciò per la contrazione in una lunga de'due  $\alpha$ , uno de'quali è poeticamente especticio in yspádara, o Jonicamente espe

30. Îl celeberimo letterato confessa non esser ugualmente sicuro della sua restituzione del presente verso: Verba ipsa auctoris non tam facile possumus hoc loco restituere quam in superiore versu: sententiam tamen acque bene:

Ως μιν εκόσμησεν και Κεκροπίδην περ έοντα.

La sua copia dava il principio del verso OY ... OCCHITAI. A noi però, che leggiam chiaramente nel marmo, OYMINO... OCCHTAI, sembra che altrimenti non possa esservi stato scrittos se non che.

Ού μιν δνόσσηται καὶ Κεκροπίδην περ εδντα.

Tal supplemento, che la scrittura dell'originale rende indispensabile, offic ancora un senso atto ed elegante. Consideriamo nutto l'insieme di questo squarcio, per estimarne la necessità e la giustezza. Dopo aver detto che la lunula de'calzari era una insegna Tirrena ed Ausonia, derivata da origin Trojana e sin da Mercurio; s'immagina il poeta che se gli possa opporre, non convenir perciò ad Ateniese: previene dunque l'obbjetto, osservando, che tal distintivo non si disdirà, non porrà far torto (haud vituperaverit) s'à ενέσσητα (soppresso l' ἀν potenziale a norma di più altri esempli (b) che qualche critico tenta invano d'alterare) ad un Ateniese, il quale Ateniese discenda per paterna origine dallo stesso Mercurio, da quel Nume che mostrò questo segno ad Enca; e per la materna dalla stirpe medesima degli Eneadi. Nel frammento di Marcello Sideta, ch' è patre del suo poema Jatrico, ttoviamo un

<sup>(</sup>a) Od. 11. v. 2.

<sup>(</sup>b) Sono presso Hoogeveen de particul . cap. IV. Sez. VII. 6. V., VIII., e IX.

esempio espresso di questo soggiuntivo potenziale, equivalente quasi ad un futuro, ed adoperato coll'ellisse dell' ay (a):

> Τρυγόνος αι κέντρω πεφρικότος άλγος όδόντος Εξελασης.

Nel marmo il quadratario ha scambiato il T col Γ scrivendo TEPAC in vece di ΓΕΡΑC (b).

33. KHPYX. Notabile è quì il latinismo dell'antico lapidario, che si è servito dell' X Latino per lo Z Greco. Chiamo questo errore d'ortografia un latinismo, e tale lo reputo: simile mescolanza negli elementi de'due alfabeti ci presentano alcune leggende incise nelle monete delle Romane Colonie (c). So bene che il X per Z potrebbe ancora essere un arcaismo, quale s'incontra nelle medaglie di Naxo in Sicilia, nella quale isola vuolsi inventato da Epicarmo questo carattere; ed altri forse potrebbe trarre a tale uso della detta aspirata l'epiteto di lettera doppia ( 81πλεν γράμμα ) che gli dà Meleagro (d), se non fosse il senso di quella espressione con più verità ed opportunità stato esposto (e); ed ogni affettazione d'antichità troppo remota dal genio delle nostre epigrafi. Non v'ha forse elemento nel Greco alfabeto che dia sì frequente occasione ad inciampi quanto lo E: e ciò singolarmente per le sue varie forme che ne primi secoli del Romano impero ha sortite ne'monumenti scritti. Oltre la più cognita, trovasi ordinariamente, e nelle medaglie e ne'marmi e ne' codici, in forma d'una Z tagliata in mezzo da una terza lineetta trasversa: trovasi ancora, nelle iscrizioni specialmente degli Ermi, a foggia della cifra, Arabica come suol dirsi, del numero 2 con un tratto orizontale al di sopra (f). Quindi si cambia sovente col  $\Sigma$ , sovente colla Z. E' accaduto ancora in un intricatissimo luogo del

<sup>(</sup>a) Jatrica de piscib. v. 88.

<sup>(</sup>b) Cost nel papiro Ercolarese di Filo-demo : TENNAIOTHTA per l'ENNAIO-THTA : col. l. lin. 9. AHMIOYPTOI per AHMIOYPTOI, ed ETINETO per El'INE-TO: col. V. lin. 27. e 33. KOMOAOTPA-ΦΟΥ per ΚΩΜΩΔΟΓΡΑΦΟΥ: col. XX. lin. 27.

<sup>(</sup>c) Per esempio nelle monete di Sinope Colonia presso l'Abate Belley nel Tomo X. dell'Actademia delle Istrizioni. (d) Epigramma LXX. negli Analecta. (e) Salmasio sulla prima Iscrizione d'Ero-

de Attico al v. 4. 5.

già lodato papiro Ercolanese, dov'è costantemente scritto alla foggia in secondo luogo disegnata, che avendo perduto, o essendovi stati ommessi dall'antico descrittore, i due tratti superiore ed inferiore, e rimasovi solo il terzo, ha dato idea d'uno Y, e ha reso quel sinso quasi inesplicabile. Ho detto dall'antico descrittore, e non già dall'amanuense che scrivesse sotto la dettatura, sembrandomi troppo chiari e moltiplicati gli argomenti che si hanno in quell'antico scritto d'un copista poco erudito del Greco idioma, che spesso esitava nello sciogliere i nessi ne'quali chiudevansi le desinenze del suo originale; ed in que'caratteri che sono per la lor configurazione alquanto dubbiosi, non sapeva a qual partito appigliarsi, non potendo alcun soccorso tratre da'sensi che male intendeva (a).

Il descrittore dunque di quel papiro ha di tal modo, per sua oscitanza certamente, turbato un luogo della Col. XXV. linea 5. 6., che invano spereresti trarne alcun retto senso, se non supponendo, come di necessità de farsi, molti errori in due sole parole, ma tutti di quella natura che son familiari a copisti ignoranti, e che i critici ad ogni passo discoprono ne manoscritti. In somma egli in

(a) Così alla Colonna III. I. 36. ; 8. 39. le voci AYTOIC, ENANTIOIC, AAAHAOIC, han soprascritta un A ciascuna, perchè era dubbio il copista se non dovesse leggervi piuttosto AYTAIC, ENANTIAIC, AAAHAAIC; e perciò non ha cancellati gli O. Alla col. V. l. 12. alla voce TAYIIII è sovrascritto un A per simile esitazione : alla X. lin. 5. si ha **TPOCTIOEN** EC con un E soprascritto all'I perchè si possa leggere ancora li POCTEGENTEC alla XII. i. 2. ODNAN ha un H al di sopra può leggere per l'A sopra l' Y anche «ACEIC. si può leggere per l'A sopra l' Y anche «ACEIC. Ma interrompendo questa nojosa recensione, da seguirsi quasi ad ogni pagina, ba-steranno i due esempi seguenti per provare ad evidenza che quelle lettere soprascritte non sono in molti luoghi correzioni, ma vere e mere esitanze di chi non intendeva: alla colon. VIII. I. 22. sull'A d'ANEIMENOYC è scritto un A. A chi mai che sapesse di Greco, o che scrivesse sotto la dettatura, potea venire in mente tale stravaganza, di correggere una voce esattamente scritta in un errore di tal fatta? cio non poteva procedere che dal descrittore ignorante che per la simiglianza dell'A col A era dubbioso, ne sapea ricorrere alla grammatica per decidersi. Cosl ancora alla col. XXIX. l. 4. è nel te-sto ΛΛΛΙΑΙ, e sopra il secondo Λ segnato un A, che mostra pari ignoranza e pari dubbiezza, quando la voce scritta non è neppur fra' possibili; e la correzione ch' è certa potea farsi col solo aggiungere al A la lineetta trasversa. A questa supina ignoranza dovranno ancora attribuirsi le stranissime apostrofi di molti A finali, lontane affatto dall'uso costante degli scrittori, e dal genio della prosa Greca. Queste propriamente non sono apostrofi, ma trascuraggini nel ripotere la stessa lettera, come quella che abbiam veduta al ver. 17. della presente Iscrizione : a questa si devono ancora imputare tanti N aggiunti alle terminazioni dove non convenivano, e forse molte altre ommissioni ed alterazioni, che ci trasformano l'elegantissimo Filodemo in uno scrittore incolto ed irregolare.

vece di scrivere come doveva ΔΙΚΑΙΑΙΔΙΩΞΕΙC, ha scritto ΔΙΚΑΙΑΙΟΨΕΙC. Osservisi come ha omesso la sillaba ΔΙ iniziale della seconda voce per la molta simiglianza colle due precedenti AIAI(a): come ha scambiato, quel che ha fatto in assai altri luoghi, I'O (b) coll'Ω: come finalmente ha scritto uno Y invece d'uno Ξ: seppur questo torto non è stato fatto dall'antichità che dello E, formato a guisa d'una Z come si è detto segata nel mezzo, abbia cancellato le due orizontali superiore ed inferiore, talchè la media abbia formato, col tratto obliquo che vi rimaneva, tal carattere da poter dare a chi adesso lo considera la rassomiglianza d'uno Y. Intanto questa osservazione ed emenda è il solo mezzo, cred'io, di rintracciare il vero senso di Filodemo: egli vuol ridersi di quegli antichi che a molte leggi i musici modi assoggettavano, ond'ebbeto questi il titolo di (vouoi) nomi, della trasgressione de'quali, per maggior lusinga degli orecchi introdotta, già si lagnava Plutarco (c). L'autore Epicureo del papiro Ercolanese, il quale altro non discopre in quella facoltà se non un fisico passaggiero diletto, osserva all'incontro, che non v'è musica la quale per sua indole possa dirsi legittima o illegittima, come sarebbero le azioni che s'intentano in giudizio: che però non accade, siccome in quelle, che trasgredendo certi modi costituiti, ne risentiam danno, o che osservandoli all'incontro ne ritragghiamo comodità: che nella -musica tutto il contrario addiviene; che maggior piacere ci recano le trasgredite leggi, e l'osservanza loro n'è svantaggiosa. Kal μην ετ' έννομός έςι μασική φύσει καὶ παραύομος, ώσπερ αι δικαιαί διώξας : έτε παραβαίνοντες, α διέταξαν τινες ύπερ αυτής ώς ύπερ εκείνων ένοχλεμεθα, άλλ' ώφελεμεθα · εδ'εμμένοντες έυχρηστέμεθα, άλλα βλαπτόμεθα. Et quidem neque legitima est Musice natura sua, neque illegitima, ut ACTIONES JURIS; ne que si nos praetergrediamur quae circa ipsam aliqui praescripserunt,

(a) Cosl in medaglia di Smirne presso Haym Mus. Britan. Tom II. si ha POYOCYC-KOY per POIOOY OCKOY. (b) Col. XXVIII. lin. 22., XXX. lin. 21., XXXIV. 15. (c) De Musica, aeque ac si contra ea quae IN ILLIS constituta sunt fecerimus, nocumentum accipimus; sed potius adjumentum: neque praeceptis insistentes adjuvamur, sed potius laedimur (a). Ecco dunque felicemente tisarcito l'immane librarii  $\sigma \phi \alpha \lambda \mu \alpha$ , che il dotto espositote vi avea sospettato (b). '

Ma tornando al testo della Iscrizione, Ceríce nacque di Mercurio e d'una delle figlie di Cercope: il comune degli scrittori la vuole Aglauro; Marcello, e forse la famiglia d'Erode, seguiva una diversa tradizione, e la determinava piuttosto nella germana d'Aglauro, Erse. Su ciò è abbastanza ricco il Salmasio. L'epiteto di Tescide forse altro qui non vale se non che Ateniese, come Virgilio ha usato il termine stesso in quel luogo delle Georgiche (c):

Praemiaque ingeniis agros et compita circum Thesidae posuere.

Forse la famiglia d'Erode, così cospicua in gentilezza, traeva per qualch'altra parte anche origin da Teseo: Filostrato la fa pur discendere dagli Eacidi. In una stirpe ricca ed illustre innestansi per le alleanze altre nobili e famose prosapie, talchè non è d'uopo trovar quì contraddizione fra Marcello e Filostrato. Forse l'origine maschile proveniva da Cerice figliuol di Mercurio: Teseo e gli Eacidi-contavansi fra gli antenati d'Erode, per gli splendidi parentadi fatti da'suoi maggiori. La forma di patronimico, Thesides, par che non possa spiegarsi abbastanza per quella congiunzione collaterale che i discendenti di Cecrope ebbero con que' di Teseo, rilevata da Salmasio stesso. E' però da riflettersi che anche Re-

 mostrar che una qualche facoltà non soggiaccia a leggi (exitar), si trar comparazione da altra cosa a cui si di l'epiteto di legale (fautu). All'incontro, e la voce attaita per azion giudiziale, cdi li suo aggiunto datana per fagitiume, fatta sreando le regole del dritto, son tutti nello sitto de' Greto rottori scome poi quadrino bene al senso, lo giudichi pure chi leggerà.

(b) Ivi pag. 108. (t) Lib. II. v. 383. gilla è chiamata ne seguenti versi Ganymedea solo per attinenza collaterale

34. segg. Quando considero tutto questo passo, e come sinora è stato pessimamente punteggiato, inteso, ed esposto, anche da' sommi uomini, solo perchè nelle lapidi non si costumano le distinzioni grammaticali, non mi fa meraviglia il veder correr tuttavia ne'Classici tanti luoghi, de'quali la vera distinzione sarebbe ovvia, e la falsa mantiene ancora il suo posto nelle migliori edizioni. Tutta l'origine dell'equivoco è stata, che il genitivo Jonico Hpuδεω si è creduto retto dall'accusativo γλώσσαν che gli è annesso; quando all'incontro il suo regime dee ritrovarsi nel comparativo βασιλεύτερος del verso antecedente: anzi questo nome proprio contiene il termine stesso della comparazione. Quindi tutto ciò, che si diceva d'Erode Attico, si è voluto interpretare del figlio; nè bastava, che la storia ci avesse ritratto questo fanciullo come stupido e scimunito: si volle far dire al poeta che Atene lo chiamava lingua del padre, che non era in Grecia altri più eloquente di lui, ch' egli era per l'Atticismo di sua favella degno del nome d'Attico; benchè ci sia noto altronde, che questo fanciullo era tanto immeritevole di simili elogi, che anzi durò fatica estrema ad apprendere l'alfabeto; nè forse ne sarebbe mai venuto a capo senza uno stratagemma del padre, che fece educar seco lui ventiquattro garzoncelli a lui coetanei, a ciascun de'quali aveva imposto il nome, e credo io, facea portar indosso il carattere di ciascuno de' ventiquattro elementi. E tutto ciò hanno avanzato, non ostante che conoscessero, dagli scrittori appropriarsi egregiamente ad Erode quel tanto, che sì male si arrogava il figlio. Ora che i versi sono stati rettamente distinti, ci sarà facile comprendere le parole di ciascuno e la sentenza di tutti.

Avendo il poeta detto nel v. 33. che Ceríce fu progenitore d'Erode, aggiunge subito, che perciò (Erode stesso non già suo figlio ) ebbe dignità e fu Console ordinatio, e riputato degno di tenere nel sovrano Senato i primi scanni. Che non v'era

in Grecia persona che potesse vantare più regia stirpe, nè cuimeglio convenisse l'ambizioso titolo di re della Greca eloquenza; che quindi chiamavanlo per antonomasia la lingua d'Atene.

Gli antecedenti espositori non hanno avvertito qual doveva essere in questo luogo il senso della parola επωνυμος, ed ignorandolo pe le han supposto uno che quì non quadra. Han creduto che si appelli solamente ἐπωνυμος un nomo ch' è degno del nome suo : ma chi non sa, essere ancora Eponimo quel Magistrato, il cui nome nota l'anno corrente? e che perciò, se al primo Arconte d'Atene questo titolo si era appropriato, a tanto maggior ragione dovea darsi, come di fatti si diede persin dagli storici, a'Consoli ordinari che segnavano i Fasti di Roma e la cronologia universale? (a) Ad Erode che fu Consolo l'anno dell'Era nostra 143, ben convengono le prime sedi ch' erano quelle degli uomini Consolari : il figlio quantunque ornato delle senatorie insegne, o non potea per la tenera età intervenire in Senato, o non doveva tenervi luogo se non fra gli ultimi Senatori. Erode stesso finalmente è colui che dal sofista Rufo era, come nella epigrafe, appellato Ελλήνων γλώσσα κ, λόγων βασιλείς lingua de Greci, e re dell'oratoria (b), che parimenti re delle favelle fu nomato in faccia dal sofista Adriano in mezzo al suo Clepsidrio (c). E la ragione di ciò era certamente quella, che Gellio ci fa nota; quod in Graeca oratione homines memoriae nostrae universos gravitate atque copia et elegantia vocum longe praestabat (d). L'Arcudio che nelle sue brevi note sembra aver avuto qualche dubbio sulla corrente interpretazione, s' imbarazza egli maggiormente, escludendo dal poemetto ogni menzione del figlio, ed i calzari de'patrizj ad Erode solo attribuendo; cui vuol chiamato mais, puer, quasi famulus, servo o suddito dell' Imperatore. Ma basti omai il sin quì detro per l'esposizione d'un luogo tanto sfigurato sinora dalle interpretazioni : gioverà solamente aggiunge re alcun motto sulla Consolar dignità d'Erode Attico.

<sup>(</sup>a) Vedasi Il Tesoro di Stefano alla voce επώνμος Tom. Il. pag. 1330.
(b) Simile elogio ebbe anche Proeresio

Sofista . Eunapio in Proacresio .

(c) Philostratus in vita Rufi .

(d) L. XIX. 2.

Una lapida Gruteriana ripetuta in più collezioni, e da diversi apografi, ci assicura ch'egli fu Console con Bellicio Torquato contrassegnandolo co'suoi nomi di Tiberio Claudio Erode Attico (a), e non già col solo cognome d'Attico, il quale fu cagione all'Arcudio di pensare ertoneamente che non Etode, ma suo padre Attico, fosse stato il Console di quell'anno corrispondente ne' fasti al 143. Anche una Greca lapida della medesima collezione distingue il collega di Torquato col cognome non equivoco d'Erode (b). Filostrato inoltre ci dice che pel lutto di Regilla differì Erode il suo Consolato secondo, e tutti opinano, ch'egli lo differisse tanto sinchè dalla morte ne fosse impedito. Potrebbe taluno immaginatsi di ritrovarlo Console per la seconda volta in quell'Attico il quale si dà per collega di Materno in una lapida Muratotiana (c) appartenente all'anno 185.: e veramente le ragioni cronologiche non vi repugnerebbero, quando altre più forti non ci facessero pensare il contrario, come il tacersi l'essere Artico per la seconda volta Console, e molto più il vederlo què Console suffetto a M. Bradua, quali non degnavano essere coloro che avean prima tenuto il Consolato ordinario. È molto più vetisimile che questo Attico suffetto a Bradua in tal'anno fosse il figlio d'Erode, cui la nobiltà, le ricchezze, e'l credito del padre, avesser levato alla consolat dignità non ostante la sua stupidezza. Comunque ciò sia, trovandomi ora in ricerche di tempi, non debbo trasandare un error cronologico sulla vita d'Erode ch'è nella tavola dall'Oleario soggiunta a' Sofisti di Filostrato. Il biografo ci narrava, questo Ateniese Oratore nella sua prima età essersi perduto in una arringa recitata dinnanzi all' Imperatore che si trovava allora in Pannonia, e che il rammarico del giovinetto giunse a tale che stette per gittarsi nel vicino Danubio. L'Oleario crede ciò accaduto l'anno dell'era volgare 119. nel quale Adriano veramente si ttovò sul Danubio, e che l'età d' Erode fosse allora di circa 25. anni. Secondo questo calcolo egli era nato nel 95.

<sup>(</sup>a) Grutero pag. CLXXII. 10. CMXLII. (b) CCCXVI.

I. Donati 106. 2. (c) pag. CCCXLIII. 3.

ed essendo vissuto (come è costante presso tutti) anni 76.. dovrebbe esser mancato nel 171. Al contrario abbiam dimostrato sopra, ch'egli sopravvisse di più anni al 175., dunque è falso il computo dell'Oleario: nè essendo verisimile, che un fanciullo di poco oltre i dieci anni avesse da perorar cause dinnanzi a Cesare, converrà trasportare anche l'avvenimento in tempi posteriori. Adriano però non portossi altra volta in Pannonia, nè il suo successore Antonino; e quando vi fu Marco Aurelio, ed Erode ve lo seguì, come sappiamo dalla sua storia, era questi già vecchio. Per intender dunque il luogo di Filostrato di cui si questiona, e per assegnare questo avvenimento ad un tempo a cui l'ordine cronologico non contrasti, sembrami necessario inferirne, che l'Imperatore in Pannonia non fosse Adriano, ma il suo figlio adottivo Elio Vero Cesare, il quale non era veramente Augusto, ma Imperatore, αυτοκεατωρ, in più largo senso potea chiamarsi, come una iscrizione contemporanea lo chiama (a), e trovavasi appunto in quelle contrade l'anno 137. Se allora Erode avea, come l'Oleario suppone, 25. anni, era nato nel 112., e la sua morte accadde nel 188.

38. Artifiziosamente il poeta dovendo richiamare alla memoria la discendenza Trojana del lato materno del fanciullo Attico; e ciò a mostrare con quanta ragione gli si competa la lunula senatoria, l'origine della quale da Enea e da Troja si è ripetuta; ritorna assai naturalmente negli elogi di Regilla. Come gli Annj potesser vantare questa prosapia l'abbiam toccato di sopra al v. 3.
4. Gli eroi Trojani qui nominati, sendo tutti fra maggiori, e congiunti d'Enea, posson contarsi fra gli antenati de' Giulj e degli Annj.

Ivi. n'ny. Così chiaramente nell'originale: voce usata da Omero più d'una volta, sempre però in principio di verso (b). Niu-

d'ingegno e di profonde ricerche, porta opinione (pag. 95.) che ler sia più che perfetto in vece di ser, e pensa che il luogo dell'Odissea r dov' è chiaramente imperfetto sia apoccifo. Per non entrare in questa dif-

<sup>(</sup>a) Pagi in Baron. 2n. 137. §. 2.
(b) Il. Λ. 807. Od. T. 283. T. 310. Ω. 342. Il Sig. Cavaliere Riccardo Payne nel suo libro intitolato an analytical essay on the Greek alphabet. Londra 1791., opera piena

no editore della nostra epigrafe l'avea ritenuta: le alterazioni son già state notate fra le Varianti.

40. CYΔΙΦΙΛΟΝ. Così ha l'originale, le quali lettere io divido e leggo siccome siegue, σὐ δὰ φίλον, senz' altro cangiamento che quel solito dell'I nel ditrongo EI, come nell'altra Epigrafe abbiam letto CICACA in luogo di CEICACA (α). Il Salmasio, il cui esemplare aveva con piccola scorrezione OY invece di CY, ne faceva poi ΩI, e cangiava le seguenti lettere Δl in ΔH, ed il precedente Εργλφονίκα in Εργχφονίκα. La nostra lezione non ha d'uopo d'altre parole perchè ne sia evidente la verità e la giustezza. Secondo questa βέξαι, θύσαι, sono infiniti posti qui per imperativi secondo l'ortimo stile (b), e come abbiam veduto usarsi nella iscrizione precedente.

42. Ει' δέ τοι εὐσεβέεσσι καὶ πρώων άλεγίζειν.

L'oscura ed ellittica sintassi di questo verso era passata inavvertita dal Salmasio: Maittaire avea notato però, dovervisi sottintendere la parola  $\phi(\lambda\sigma)$  dal v. 40. Giò non ostante vi rimane incerto ed inelegante l'impiego e l'uffizio della particella TOI. Da ciò, cred'io, indorto il Brunck, ha cangiato senza alcuna annotazione i tre monosillabi  $\vec{\sigma}$   $\delta \vec{k}$  701, nel verbo  $\vec{\sigma} \delta \vec{r} \tau n t$ ; lo che dà certamente un senso alquanto più chiato a questo luogo, ma di maniera talmente sconnessa ed interrotta per l'assenza d'ogni particola, l'uso delle quali nell'orditura del discorso giammai non trascurano i buoni scrittori Greci, che sembra piuttosto avet mutato, che curato il difetto di questa sintassi. Io non dubito di riporre anche qui, giacchè il metro lo soffre, TI invece di TOI, come ho fatto al v. 39. della psima Epigrafe: e vi si dovrà supplire la consueta ellissi del  $\delta i\alpha \mu \phi \phi \theta t$ ,  $\phi \alpha \nu \phi \phi t$ ,  $\phi \alpha \nu \phi \tau t$ ,  $\phi \alpha \nu \tau t$ ,  $\phi \alpha$ 

Ŋ

ficil questione basterà a giustificare il nostro poeta il riflettere, che quella interpolazione essendo almeno molto antica, potes fornire a Marcello autorità sufficiente per usare in senso simile la stessa voce. (a) Al v. 16.

(b) Su questa forma d'imperativi ne' quali

dee sottintendersi o MAL, o 1/10µm, o sei, veggansi il du Bos Ellipses Graceae v. v. 6/200; e Kunden, lo Scheidio ad Lennep de Analogia L. G. Tom. I. pag. 381., e finalmente il Chishull Antiq. Asiat. ad Inscript. Sigacam. sect. XX.

(c) Du Bos I. c. v. afrier, suptim.

Il senso sarà allor chiaramente questo che siegue: se pur cale alle pie persone d'osservare, non solo i numi, ma pur anco gli eroi, e le eroine.

- 43. Regilla è una eroina perchè discende dagli Iddii: le si convengono perciò gli onori eroici, o quelli de semidei, e i suoi monumenti non debbon chiamarsi nè templi, nè sepoleri, ma Heroa (ήρωα). Il Mazocchi, il quale avea creduto un momento che le memorie delle eroine si chiamassero più propriamente Heroidea, si è poi ritartata nell'opera stessa, conoscendo per questo nome significarsi più veramente le possessioni d'un qualche Erode (a). La maniera di scrivere MEITAP, secondo la pronunzia, come se fosse tutta una parola, in vece di MEN ΓAP, ha frequenti esempli. Più d'uno ve ne ha ne già citati monumenti di Teo, e fra gli altri quello della pag. 102. I. 18., ove si legge ΤΑΓΧΩΡΑΝ per ΤΑΝ ΧΩΡΑΝ, è perfettamente analogo al nostro (b).
- 46. Questo monumento si suppone non diverso dal teatro coperte ossia Oddo fabricato da Erode in Atene ad onor di Regilla, di cui Pausania e Filostrato (d): giacchè tanto il viaggiator della Grecia quanto il biografo de sofisti si accordano a dire, oh egli in memoria dell'estinta moglie eresse questo superbo monumento, il quale, per esser coperto con un soffitto di cedro, assai rettamente a tempio si paragona (d). Quindi si può inferire, che le iscrizio-

(a) Ad tab Heracii, pag. 156. ; 247.
(b) Questo cangiamento del N finale è poi comunissimo dinanzi alle mute della prima specie o labidii, dove si trasforma in M. Un'antichissimo esempio ne dà l'isertaione Ateniese recata da Stuart, Tom. II. p. 15. ove si legge alla I. 10. AFIOM HENNEYDON.
(c) Pausania lib. VII. eap. ao. Filostra-

to in Herode §. 5., 8.

(d) Gli eruditi pensano tutti appresso
Meursio (Ceramic, gem. eap. XI.) che l'Odeo

Meursio (Ceramic, grm. eap., XI.) che l'Odeo risarieto da Eriode f.sase il medesimo eriode da Pericle, incendiato poi da Arlstione a' tempi della guerra Mitriduitea. Ma Viruvio ed una famosa lapida Ateniese (Arad. delle Birtis. Tom. XXIII.) c' insegnano che Ariobarzane re di Cappadocia I avea giù un secolo circa prima d'Erode riposto nel primo

stato. Converrà dunque dire, o ehe il risareimento d'Ariobarzane fosse di poca durata, o che non fosse ad Erode sembrato assai degno d'Atene. Non par certo che debba sospettarsi esser questo d'Erode un altro edifizio, quantunque due motivi di così pensare ci somministrino e le frasi degli allegati scrittori ehe non parlano di risarcimento ma di eostruzione', e l'espressioni partieolarmente di Pausania, il quale nel viaggio Achaico facendo memoria di questo Odeo, si scusa di non averlo egli menzionato a suo luogo, eioè nel viaggio dell'Attica, a eausa che quando lo serisse non era aneor fabbricato: ora egli nel viaggio Attico fa-ben menzione dell' antico Odeo come sussistente, e ne tocca alcuni monumenti. (Lib. l. c. 19.)

ni Triopee fossero incise e collocate qualche tempo notabile dopo la morte di Regilla stessa.

Ivi. δήμω, ἐν Αθηίνης. Anche quì si è imitato il luogo d'Omero avuto in vista nella prima lapida a'v. 30. e 31. Osservano i comentatori Omerici esser gli Ateniesi la sola nazione che dal poeta si chiami popolo, e il motivo che ne artecano, si è quello della democrazia, da loro, primi fta tutti gli uomini, istituita.

47. σκίπτεον Ραδαμανθύος. Non è qui lo scettro simbolo di regno come vogliono i comentatori, ma solo di giudicatura, secondo il costume antichissimo da Omero in più luoghi accennato. Pindaro, che descrive nella 2. Olimpica il regno di Saturno nelle isole Occanitidi de beati, gli dà per assessore e vi fa giudice delle anime Radamanto (a).

48. Rettamente il Salmasio osserva, che Faustina Giuniore nel tempo di questa dedicazione, se non in quello della morte di Regilla, anch'essa avea ceduto al fato, ed aveva ottenuti gli onori divini. Abbiam sopra dimostrato ch'essa è la nuova Cerce associata all'antica Dea, di cui si fa menzione al v. 6.

49. La vera lezione del marmo esibita già dall' Arcudio, ed alterata dalle altre copie ed interpretazioni, non abbisogna d'esser puntellata con raziocinji. INA OI ΠΑΡΟΟ ΕΥΡΕΕΟ ΑΓΡΟΙ, dov' eran prima le vaste possessioni di lei: quelle stesse cioè di Regilla che ci ricorda la colonna Capitolina con frase consimile: CVIVS HACE PRAEDIA FVERVIT.

50. Ingegnosa e vera è l'osservazione del Salmasio, che sì la voce  $\chi op \delta c$  adoperata qui metaforicamente per indicar l'ordinanza delle piante, come l'altra  $\delta p_\chi o c$ , che può riguardarsi come termine proprio della medesima significazione, son tratte, ambedue dagli ordini e dalle disposizioni delle danze. Il v. 23. della prima, e questo della presente iscrizione possono riguardarsi come gemelli, e segnati dal medesimo stito. Anche la maniera di chiamare il Pago Triopeo  $\delta \tilde{n} \mu o v$   $T p i d m \epsilon \omega$ , come si fa nel precedente verso di que N 2.

sta epigrafe e nel 4. dell'altra; non essendo la forma propria che richiederebbe piuttosto la voce κώμη, ma impiegata qui per allusione a' Demi o Paghi dell'Attica; accresce ancora gli argomenti d'uno stesso scrittore.

52. Regilla è qui posta come Deità minore, o piuttosto ninfa seguace di Faustinà αμφίπολος και οπάων. Espressioni simili adopera l'autor dell'Inno Omerico a Cerete in parlando d'Ecate, Dea minore e seguace di Proserpina (a).

Εκ τε δι πρόπολος καὶ οπαίων έπλετ ανάσσα.

L'Inno menzionato leggevasi comunemente a que'tempi, come da Pausania apparisce (b).

54. απητίμησεν, da απατιμάω, composto che si può aggiungere a'lessici della lingua. È analogo ad altri autorizzati, quali sono απαμελέω, απαισχύνομαι, e anche απαθανατίζω, απασχολέω. La proposizione από aggiunge in simili composti maggior forza all'a privativo, ατιμάω ha significato di disprezzare; απατιμάν vorrà interpretarsi rifiutar con dispregio.

55. Καίσαgos ίφθίμοιο παρόψεται δμπνια μήτης. Come mai dopo che Faustina è stata già intitolata Dea (c), e di più Dea celeste, secondo l'osservato al ver. 5., ora dal cielo è caduta all'Eliso, e primeggia solo fralle sue compagne semidee ed eroine? Una Imperatrice solennemente divinizzata, che il Senato e'I popolo Romano collocavano nelle publiche cerimonie quasi presso a Giunone, dal poeta, che quì doveva osservare, come da principio ha fatto, una cortigiana pietà, trattandosi particolarmente della moglie dell'Augusto vivente e madre del principe già all'impero associato, si confonde ora poi con Alcmena e colle minori eroine dell'Eliso? Tal contraddizione doveva indur sospetto d'altra matrona cui potesse convenire il titolo d'alma madre di Cesare, Emenderemo perciò l'inavvertenza di chi ci ha preceduto, riconoscendo in questa eroina la madre di M. Aurelio premorta alla

<sup>(</sup>a) Ver. 440. (b) Lib. II. c. 14., IV. c. 30. (c) Ver. 51.

elevazione del figlio; e la cui memoria non avea perciò meritata la Romana apoteosi. Il poeta non potendola collocare fralle Dee, almeno la dichiara arbitra delle eroine dell'Eliso, imitando in ciò Omero stesso che aveva detto l'ombra d'Achille regnar su' morri (a): e per darle miglior compagnia non solo le avvicina Alcmena la madre d'Ercole, ma vi riconduce Semele dal cielo dove il figlio Bacco con grandi sforzi l'avea levata, per farla intervenire alle danze Elisie. I nomi di questa illustre marrona che la storia ci ha conservati, eran Domizia Calvilla o secondo altri Domizia Lucilla: ne parlano Capitolino al principio della vita di Marco Aurelio, Sparziano al principio di quella di Didio Giuliano (b). Riguardo all'epiteto di ομπνια che dal poeta si dà a Calvilla, è questa una voce di dubbia ed incerta origine: nel caso nostro è quasi un sinonimo di πότνια, veneranda. Lasciando le forzate etimologie che se ne possono vedere presso i grammatici, parmi, che da όμπη specie di focaccia usata nelle libazioni e forse così detta dalla sua rotondità, possa derivarsi facilmente il vocabolo che si esamina. Ομπνια sarà una Dea o una eroina, perchè degna di culto e di offerre: outrucu saran le dovizie de campi e l'acqua stessa che accompagnano le sacre oblazioni: quindi questo epireto si sarà tratto a fornire in genere idea di dignità o di grandezza.

Nè già il paragone di Calvilla con Semele e con Alcmena è stato introdotto da Marcello meramente per poerica bizzarria; ma piurtosto con molta erudizione e giudizio sembra essere stato scelto. Le due accennate eroine furono madri d'Iddii; lo che a meraviglia colle circostanze di Calvilla e col rito di collocar fra gl' Iddii i Romani imperatori si confronta. Quindi è che amo meglio pensare la qui accennata, Kaāheudan, figlia di Cadmo, esser piuttosto Semele, dal poeta per una particolar mitologia collocata solo fralle eroine, comunque per altri fosse considerata qual dea, che non di ravisarvi la sorella di lei Autonoe, la quale beata ben porè dirsi per le sue nozze col poi divinizzato Aristeo, ma non certamente beata per

<sup>(</sup>a) 049. A. v. 484. p. II. pag. 83. 84., presso il Mariette (b) L'immagine in cammeo che ne reca Traité des pierres gravées. p. 440. non dec il Sapdrart Accademia Tedesca Tom. II. aversi per genuina.

la sua prole che fu l'infelice Atteone, la qual circostanza era nel nostro caso quasi la sola ad osservarsi. Semele per tanto essendo la madre di Bacco, di quel nume i cui misteri dalle pagane superstizioni credeansi piucchè altra cosa decidere del felice stato de' motti, è quì descritta come una delle governatriet dell'Eliso. E dottamente anche ad Alcmena questo governo si dona, la quale dopo motte divenne in que' beati luoghi la sposa di Radamanto secondo alcune quantunque non comuni tradizioni, vestigio delle qualici ci conservano pochi scrittoti, già dal dottissimo Sig. Heyne accuratamente rintracciati (a); del oltre di quelli un epigramma inedito fa i diciannove soscititi a' bassirilievi del tempio d'Apollonide in Cizico, che ho presso di me copiati dal Codice Vaticano e alla lot lezione restituiti (b). Il tenore di questo epigramma di due soli versi è il seguente:

(a) Ad Apollodoro . II. 4. 11. (b) Questi eruditi epigrammi sono diciotto, poiche del decimonono non esistono se non le prime parole oltre il titolo. Leggonsi nel lodato Codice dalla pag. 76. alla 80. e sono la più parte assai mal menati da copiatori. Ecco le parole che vi sono premesse : Er Kultum eis Te: 1abs Anomanidos Tes pereos Αττάλε και Είμίνες έπιρράμματα ά εις τα συλοποικία ιχέγρατης πιριέχουτα αιαγλυφές Isopias de inotitanta. In cicico pel tempio d'Apollonide madre d'Attalo e d'Eumene (secondi ); Epigrammi iscritti nelle cartelle delle colonne le quali contengono istorie scolpite co-me sieguono. Di Apollonide Cizicena che fu moglie di Attalo primo re di Pergamo e madre di quattro figli, fra quali Eumene ed Attalo secondi, che regnarono l'un dopo l'altro, parla abbastanza la storia, quantunque il suo nome sia stato sempre omesso nelle molte edizioni del Moreri. Quel che narrano di lei Polibio, Strabone, Piutarco, trovasi raccolto dall' Ab. Sevin nella Storia de re di Pergamo inscrita nel Tom. XII. dell' Accademia delle Iserizioni. Essa fu cara al marito e a'figli. e ricolma d'onori straordinarj e viva e morta: la città d'Apollonidea della Lidia prese il nome da lei, siccome insegna Strabone, (Lib. XIII. p. 625.) quantunque non parmi che quel luogo sia stato sinora nè inteso nè considerato. Apollonide fu felice nell'amore de' suoi, e

nella concordia de' figli; Eumene ed Attalo dopo la sua morte costruirono, come pare, questo tempio, cui una glossa marginale dà il titolo di famunio puros, meraviglioso: le colonne erano interrotte da cartelle rettangolari quali si vedono appunto nel tempio di Labranda edito nel bel libro che ha per titolo Jonian Antiquities . c. IV. tav. III. In queste eran rappresentati esempli di pietà filiale, specialmente verso le madri , tratti dalla favola e dalla storia; e i soggetti spiegati da altrettanti epigrammi soscrittivi. La necessità di trovare tanti argomenti analoghi avea fatto produrre in questi bassirilievi delle favole quasi ignote. Il Sal-masio, che nelle note a Trebellio Pollione ( in Clandio Gothico ) ha dato l'argomento d'un solo e'l titolo generale, ha creduto che per la voce subomiranos abbia ad intendersi un clipeo o bassorilievo orbiculare, ma egli stesso nelle sue Disquisit. Plinianac . p. 521. 6. ha cangiato idea, e intende quel vocabolo in senso di tabella o cartella quadrilatera: l'esempio inoltre delle colonne di Labranda parmi decisivo: tanto più che le colonne del tempio di Augusto in Milasa, come ci mostra il disegno soggiunto all'opera di Chishull sovra lodata, hanno anch'esse delle fascie attorno lo scapo tutte intagliate; onde possiamo conclu-dere, tali ornamenti alquanto licenziosi non essere stati rifiutati dall'architettura AsiaΑλχίδας ό θεάσυς Ραδαμανθύ ματέςα τάνδε Αλχμήναν όσιον πεός λέχος έξέδοτο. Ecco che il forte Alcide a Radamanto La madre Alcmena in sante nozze aggiunge.

E perchè queste d'Alcmena con Radamanto l'Elisie nozze non le Tebane si riconoscano, il titolo prescritto all'epigramma ne toglie di dubbiezza: ὁ δὲ ΙΓ Ηεακλέα άγοντα τὴν μητέεα ἀυτῶ Αλκιμήνην είς το ΗΛΥΣΙΟΝ ΠΕΔΙΟΝ συνοικίζοντα αυτήν Ραδαμανθύι, αυτόν δὲ εἰς θεὰς δηθεν εγκεινόμενον. It decimoterzo ( bassorilievo ) rappresenta Ercole che conduce la madre Alcmena ne' campi Elisj per collocarla a Radamanto: essendo ci già fia gli Iddii stato ascritto. Quindi scopriamo ancora un altro monumento figurato di questa recondita mitologia, ed è la tav. X. delle pitture del sepolcro de Nasoni, dove Alcide appunto accompagnato da Minerva che l'ha scorto al cielo, sta presentando al fratello di Minosse, che siede qual si conviene a giudice, la madre Alemena, così velata come tutta l'antichità ci rappresenta le spose novelle. Finora, e con qualche verisimiglianza, supponevasi effigiata in quell' intonaco la restituzione della rediviva Alcestide da Ercole fatta ad Admeto: ma Alcestide non era secondo Euripide tutta involta nel velo, anzi riccamente abbigliata, e quella favola non conveniva così bene colle altre espresse in quel luogo. che tutte alla felicità de' defunti, e al loro stato nella futura vita sono allusive. Ora che dal prodotto epigramma impariamo essere state fra soggetti delle arti antiche anche le seconde nozze d' Alcmena con Radamanto pel mezzo d'Ercole, non par più dubbio ciò che dobbiam ravvisare in quel dipinto.

Queste sono le cose che, accompagnando quasi passo passo il contesto delle due Iscrizioni, mi son sembrate e degne di qualche annotazione, e da dotti uomini che ne han fatto argomento de'loro scritti non abbastanza dichiarate; le quali comecchè tenui, pur non lasciano di contribuire in qualche piccola parte, a quella accuratezza di filologica erudizione, la quale par che

## ♣( 104 )**♦**

tanto piaccia a chi negli studi classici ripone le sue delizie. Per essi aggiungerò ancora, quasi un fregio finale dell'opusculo, un epigramma inedito d'Antifilo Bizantino, giacchè nel suo argomento si conforma perfettamente e col tenore della prima Epigrafe, e con alcuni altri già prodotti nelle Osservazioni. È contro gli agricoltori che coltivano le terre sepolerali: l'ho trascritto dalla pagina 233. dell'altrove lodato codice Vaticano.

Είς ταφον έξορυχθέντα ύπο αρότε

## ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ

Ούχ ότι με φθίμενον κήδος λίπεν ἐνθαδε καμαι, Γομνός ὑπὲρ γαίης πυροφόροιο νεκυς.
Ταρχύθην γαρ ἐγωὶ το πρίν ποτε νῦν δ ἀροτήρος ΧεροΙ σιδηρέη μὶ ἐξεκύλισσεν ὕνις:
Η ρα κακῶν θείνατον τις ἔφη λύσιν ὁππότ ἔμιᾶο, Ξάνε, πέλει παθέων ὕςατον ἐδὲ τάφος.

In sepulcrum ab aratore eversum

## ANTIPHILI

Non quod mortuus funere caruerim hic jaceo,
Nudum super terram frugiferam cadaver.
Iusta quidem olim obtinui: nunc vero aratoris
Manibus ferreus me subvolvit vomer.
Aliquis enimvero ajebat mortem malorum esse finem; quando mihi
Neque tumulus, o hospes, postrema calamitas est.

FINE.

ΠΟΤΝΙΑ ΘΗΝ ΑϢΝ ΕΠΙΗΡΑΝ ΕΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΑ HTERIEPFA BPOTWN CPA AICPAM NOYCIAC OYRI ΓΕΙΤΟΝΕς ΑΓΧΙΘΥΡΟΙΡωΜΗ CEKATON ΤΟ ΠΥΛΟΙΟ ΠΕΙΟΝΑΔΗΚΑΙΤΟΝΔΕΘΕΑΤΕΙΜΗΚΑΤΕΧώΡΟΝ ΔΗΜΟΝΔΗωΟΙΟΦΙΛΟ ΞΕΙΝΟΝΤΡΙΟΠΑΟ ΤΟ ΦΡΑΚ ΕΚΑΙΤΡΙΟΠΕΙΑΙΕΝΑ ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΛΕΓΗΚΟΟΝ DCOTEKAIPA MNOYNTA KAIEYPYXOPOYCECAOHNA ΗΛΘΕΤΕΔώΜ ΑΤΑΠΑΤΡΟΓΕΡΙΓΔΟΥΠΟΙΟΛΙΠΟΥΓΛ **ως ΤΗΝΔ ΕΡ ω Ε C Θ Ε ΠΟ ΛΥ C ΤΑ Φ Υ ΛΟΝΚΑΤΛΛΩΗΙ** ΛΗΙΑΤΕ CTAXY ωΝΚΑΙΔΕΝΔΡΕΑΒΟΤΡ ΥΟΕΝΤΑ ΛΕΙΜωΝωΝΤΕΚΟΜΑ CAΠΑΛΟΤΡΕΦΕωνΕΦΕΠΟΥΚΑΙ YMMITAPHPWAHCIEPHN ANATAIANEHKE Τ ΗΝΟ CCHN ΠΕΡΙΤΕΙΧΟ CEY ΤΡΟΧΟΝΕς ΤΕΦΑΝωΤΑΙ A NAPACINO YI FONO KIN AKINHTHIN KA IACYAON EMMENAIH ∆ € ΠΙΟΙΕ ₹ΑΘΛΝΑΤΟΙΟΚ ΑΡΗΝΟΥ CM EPA A REONCICACAROPONKATENEYCENAOHNH M HT WIN HOUNON BOX AON MIANHEN A A A AN OXA ICCAIETIETOYMOTPEWNATPETCANATKAL Ο CK ΕΘΕώ ΝΕΛΈΓ CINA ΛΙΤΡΟ CYNHNANAΘΗΗ 20 KAYTEREPIKTIONECKAIFEITONECAFPOWTAI IEPOCOY T OCOX ωΡΟ CA KIN Η ΤΟΙΛΕΘΕΑΙΝΑΙ KAIDONYTIMHTOIKAIYDOCXEINOYACETOIMAI ΜΗΛΕΤΙCHMEΡΙΔωΝΟΡΧΟΥCHENAΛCEΑΔΕΝΔΡΕώ ΗΠΟΙΗΝΧΙΛωΙΕΥΑΛΔΕΙΧΛωΡΑΘΕΟΥCAN ΔΜωΗΝΚΥΛΝΕΟΥΑΙΔΟCPHZIEMAKEΛΛΑΙ CHMANEONTEYXWNHETPOTEPONKEPAIZWN ΟΥΘΕΜΙζΑΜΦΙΝΕΚΥΚΙΒΛΛΕΙΝΙΡΟΧΘΟΝΛΒΩΛ HAHNOKENAIMAT OCHICIKAIEKTENOCECCAMENC KEINOICA OYKA GE MICTONE TEITIMAOPOCECTWI 30 ΚΑΙΓΑΡΑΘΗΝΛΙΗΤ*Є*Є ΡΙΧΘΟΝΙΟΝΒΑ*С*ΙΛΗΑ NHWIENKATEOHKECYNECTIONEMMENALIPWN ELDETWIAKNYTATAYTAKAIOYKETITTEICETAIAYTOI ANAAHOTIMHCOIMHOINHT ITAFENHTAI ΑΛΛΑΜΙΝΑΠΡΟΦΑΤΟΚΝΕΜΕΚΙΚΑΙΡΟΜΒΟΚΑΛΑΚΤΩ TICONTAICTY FEPHNAE KYAINAHCE KAKOTHT ΟΥΔΕΓΑΡΙΦΟΙΜΟΝΤΡΙΟΠΕωΜΕΝΟ CAΙΟΛΙΔΑΟ WNAGOTENEIONAHMHTEPOCEZANANAZEN TWINTOINOINHNKAIEMWNYMINNA ACACOA

XWPOYMHTOIGHHTAIGHTPOHGI@CGPINYC

## MAPKENNOY

DEYPITE GYBPIADECNHONTI OTITONA FTYNAIKET ΡΗΓΙΛΛΗς ΕΔΟΚΑΜΦΙΘΎΟς ΚΟΛΙΡΑΦΕΡΟΎς ΑΙ Η ΔΕΠΟΛΎΚΤΕΛ ΝωΝΜΕΝΕΉΝΕ ΞΑΙΜΕΛ ΔΑϢΝ AFXICE WKAYTONAIMA KAIIA AIHC APPOAITHO ΓΗΜΑΤΟΔΕ ΜΑΡΑΘωΝΛΘΕΑΙΔΕΜΙΝΟΥΡΑΝΙωΝ ΤΙΟΥ ΓΙΝΔΗ ΜΤΕΝΕΗ ΔΗ ΜΤΕΠΑΛΑΙΗ THEIREPIEPONEIAOCEYZWNOIOFYNAIKOC AFKEITAIAYTH DEMEGHPWNHCINENAC TAI **ENMAKAPWINHCOICININAKPONOCENBACIAEYE** TOY TO FAPANTA FAGOLONO OYELAHXENATION ON W COIZEYCWKTEIPENOAY POMENONTI APAKOITHN THPAIENAZAAGGIX HPHITTEPIKEIMENONGYNHI ΟΥΝΕΚΑΟΙΠΑΙΔΑΓΜΕΝΑΜΥΜΟΝΟCEKMETARDIO APPLYIAIKAWGWECANHPELYANTOMEAAINAI ΗΜΙζΕΑ CΠ ΛΕΟΝωΝΔΟΙΜΔΕΤΙΠΑΙΔΕ ΛΙΠΕΣΟΗΝ NHITIAXWAFNWTEKAKWNETITIAMTIANATIYCTW OIHNC'PIN HAHCK ATAMHTEPATIOTMOCEMAP+E ПРІМПЕРГНРАІНІСІ MICHMENAIHAAKATHO TWILE ZEYCETTIHPONO AY POMEN WIA KOPHTON KAIBACIA EYCA I I TIAT PI PYHNKAIMHT INFOIK () ZEYCMENECWKEANONOAAEPHNECTEIAETYNAIK AYPHCI ZETYPOLOKOMI ZEMENNHAYCIHCIN ΑΥΤΑΡΟΑСΤΕΡΟΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΥΡΑΠΑΙΔΙΠΕΛΙΛ Α AWKE NEXEIN TA A EFOYCIKA JEPMA QNAPOPINA HMOCOTAINEIAN TO A EMOYETH FENA XAKON ΝΥΚΤΑΔΙΑΔΝΟΦΕΡΗΝΟΔΕΟΙΠΕΡΙΠΟΕΟΙΓΑΘΙΤΗΙ HAMPANOWNENEKEITOCEA TONA CKALAINGA A ALDO C NEPPATANTO DE ALA

JULY PREPARATORE AND A STATE OF THE PROPERTY O

RATIAN TRIBELITANIAN AND RANGH ROOCHIN
THUCKEN SCONIA AND CREAPING ON IE PAPER
ELLETOR YETCHER CELLETOR AND THE SEASON
O'METCHER ON THIS THE SHAPE ON THE THE

AHHAJENTTROTICAJINA OJITAPOCEYTREAT POJ CANDOPOCHIBELIAJANGACA ALIHENTECAKOYPAL OYAJINA THILICE LEGBELI BACIARIA TYNAIKAN OYAGEAPHREPERIANEY POPONOCIOXEA IJA CENTRALINE PROPERIANE POPONOCIONALI POPONOCIONA

AYTHITAAKMHNHTEMA KAIPATEKAAMEIWNH

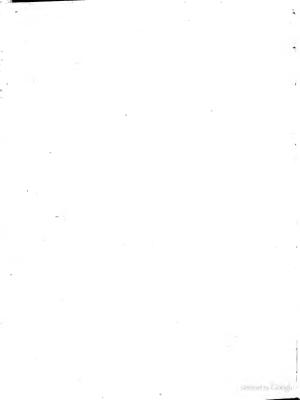

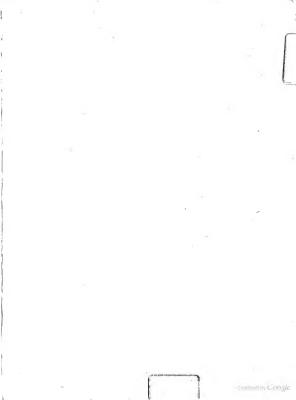

